## PARNASO

DEGL'

## ITALIANI VIVENTI

VOLUME XXII.

SALUZZO

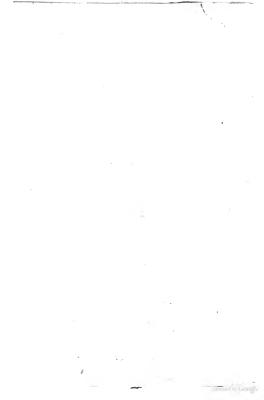

## POESIE

DI

## DIODATA SALUZZO

TORINESE

TOMO 1.

PISA

DALLA TIPOGRAFIA

DELLA SOCIETÀ LETTERARIA

MDGGGII.



Non canto no per gloríosa farmi; Ma vo passando il mar, passando l'ore, E in vece degli altrui canto i miei carmi.

ZAPPI

# ALL' ORNATISS. UOMO

## GIUSEPPE SALUZZO

DΙ

## MENUSIGLIO

G. R.

Era ben dovere che rivedendo per opera mia nuova luce queste colte e gentili Poesie, fosssro esse intitolate a chi n'era stato l'antico promotore, a chi per mezzo d'una accurata educazione avea fatte sviluppare in una tenera figlia quelle qualità, che la rendono adesso uno de' più cari ornamenti del sesso. Pochi a mio cre-

dere vorranno persuadersi che la maggior parte di questi versi sia l'opera d'una giovinetta, che non avea compito il quarto lustro; e che avendolo adesso di poco varcato, mostra coi nuovi componimenti di cui va adorna questa Raccolta, quanto l' Italia può ripromettersi un giorno da Lei.

Gradite, gentilissimo Signore, questo attestato di stima particolare; sicuro che ne riceverete da chiunque avrà il piacere di leggere, e d'ammirar questi versi.

## AI MIEI GENITORI

## PIGMALIONE

### CANZONE

Regio signore un tempo,
Illustre figlio di famosa schiatta,
Ebbe nel vasto albergo un picciol loco,
Ove candida pietra
Ad ogni guardo altrui tenea sottratta:
Ei giva a poco a poco
Artefice divino
Cangiando in ninfa bella
Il sasso alabastrino:
Così se un giorno attempo
Interamente non morrò, dicea:

Questa mirabil Dea Eternerà mio fragile destino; So che barbara morte non s'arretra, Perch'è del fato ancella, Ma la mia vita d'una nube oscura Tutta non può coprir l'età ventura. O nobil fabro d'una nobil opra, Pigmalione, anch'io Di giovin Musa il simulacro eressi: Un vel che la ricopra Pietoso al mio desío Oh ritrovar sapessi! Ma non il vel d'obblio, il il Mario Il vel d'accorto indugio; Che si levasse solo al morir mio. Poiche tua sorte fiera Al crudo rammentar l'anima trema, E ricerca nel tempo il suo refugio: Che se quest' opra altera All'opra tua somiglià, ma cha con Invaghirmene temo Qual madre cieca di venusta figlia: Ma se di Musa'in vece

Dal mio scalpello umile Deforme mostro, ahimè! surse, e si fece, Che sarebbe di me, fabbro gentile? Ah! sol un cuore avvezzo A vil pensier può tollerar lo sprezzo. " E s'anco bella fosse, E che liberamente Pel mio voler sen gisse infra la gente, Qual timida fanciulla, Ch' amabile trastulla , Le guance tenerelle si fa rosse S' uno stranier la guata, O se la madre irata La cara fantoccina le ritoglie; Così vergognosetta La Musa semplicetta Ritrosa andrebbe certo Sotto l'occhio severo D'osservator che ne librasse il merto. Ah! sarà meglio assai Che'l vel pictoso non si levi mai. Come tu festi, o colto

Dell'isola di Cipro almo signore,

Alla Venere tua tutto rivolto, A lei ch'è mia fattura, L'intatta fronte e pura Ad ogni giorno fregierò d'un fiore, Sin che vaga diventi Tanto che'l chiaro di non la spaventi, E possa dir con nobile candore: Sotto notturno ammanto Andai celata a vui. Sol perchè l'opra d'una donna i' fui; Dessa il pensier mi palesò nel canto, Ed io fuggendo dallo sguardo altrui, Fei dolci e non famosi i giorni sui. Ahimè! ch' indarno chiamo L'oscuritate, e bramo Celar gelosamente I sensi e le parole: Ah! che'l destin nol vuole . Padre, che chiedi mai? Padre, il tuo nome d'un novello fregio Uopo non ha; con la sagace mente Tu l'onorasti assai; È l'esser figlia tua tutto'l mio pregio.

Perchè'l mio corso spingi Sovra quel mar crudele? E a combatter m'accingi Quel flutto altier, che sordo alle querele L'altrui speranze procelloso inghiotte? Deh! se spezzate e rotte Saranno poi l'antenne, Chi mi darà di Dedalo le penne? Ah ch' io resisto invano Colla paterna mano! Se disveli la Musa, ah! lascia almeno Scolpito'l nome tuo Sulla serena fronte, Sul disadorno seno: Di tue bell'opre conte, Come d'un fregio suo, Andrà superba e chiara. O madre dolce e cara Il vuoi tu pur? .... Se tue virtuti impronte Io potessi lasciar ne' versi miei, Come tu'l brami più secura andrei .

Canzon, s'alcun s'avvede Di tua venuta, e chiede Chi ti palesa colle tue sorelle,
Poichè del tuo poeta,
Che solitarie felle,
Il ragionar lo vieta,
Rispondi: Ad una figlia
Comanda il genitor quando consiglia.

## SONETTI

### INVITO AL CANTO

I.

Pastorelle gentil, finchè la rosa Piega il virgulto sulla molle erbetta, E che su'vanni azzurri il vol, ch'affretta Il fresco zeffiretto, in lei riposa;

Fin che da frondi a' caldi rai nascosa Il canto scioglie vaga allodoletta, Finchè in breve confin corre ristretta L'onda che spuma sulla rocca annosa;

Su quella verde riva a'rai del Sole L'Oreadi chiamiam cinte di fiori, Driadi e Ninfe ad intrecciar carole;

Noi canteremo sul primier mattino, E delle selve i Fauni abitatori Risponderanno dal pendio vicino.

#### LA

### VITA PASTORALE

II.

Indora il Sole il rustico mio tetto, E m'invita a tornar al verde bosco; Salutar il mattin è mio diletto, Quando il giorno succede all'aer fosco.

Prema la morbidezza il vano letto, Cui danno è 'l sonno, ed il riposo è tosco; Vegli il sozzo livor, ed il sospetto, Che sospetto e livor i' non conosco.

Sola talor col crine inanellato, Peregrina su Pindo andar mi piace, Cinta di fresche rose il plettro aurato.

Al mio ritorno siedo in grembo a'fiori, Del Sol nascente alla diurna face, E son l'aure e i ruscelli i miei tesori.

### L' AMOR

#### DEL LUCGO NATIO

#### Ш.

Quando sorge 'l mattin sorgendo anch'io, In vende praticel meno'i mio gregge, Involontatio 'l cuor per guida elegge Il corso breve di quel chiaro rio.

Deh! dimmi la cagion che al piede mio Senza ch'io men avveda impon la legge, Æ i passi miei costantemente regge Così ch'al margo stesso agnor m'avvio.

Ah non rè giù perchè più dolce sia L'ombra in quel luogo, o d'erba sia migliore Più fresca d'aura, o più pisna la via.

È sol perchè io scorgo, o scorger credo La terra it macqui, e per virtà del cuore Gli affetti miei colà raccolti io vedo.

## IL BACOLO D'AGLAURO

NOME ARCADE

### DI FAUSTINA MARATTI

IV.

Questo bacolo verde a me lo diede Irene il giorno ch'io la vinsi al canto: È bello assai, ma pur s'io l'amo tanto Non è per sua beltà, com'altri crede.

Già l'ebbe Irene, a lei ne presto fede, Da quel canuto vecchiarello Alcanto, Quel che in Ausonia ha d'esser saggio il vanto; Ei l'ottenne qual vate in sua mercede.

Ma invidiatemi, o Ninfe! Un di d'Aglauro Questo bacolo fu, d'Aglauro vaga, Ch'itali carmi fe' suonare all'etra.

Pastorella ne fece il suo tesauro; lo pastorella l'ebbi, e pure, ahi! paga Non sono ancor! dove andò mai sua cetra?

## IL MATTINO

V.

Levati suso, Elpin; dammi la moltra, Dall'antico dover io non t'assolvo: Già scuote Aurora la divina coltra, E un gran disegno nella mente volvo.

Sorgi: negletto'l crin ratto ti spoltra; Tu'l latte premerai, ed io risolvo Dell'usato cammin andar più oltra, E già nel bianco lin tutta m'avvolvo.

Un panierin io vo' di pomi colmo, Voglio un nappo di latte, e quindi all'ombra Vado Amarilli ad aspettar d'un olmo.

Di rose cingerem le nostre chiome Colte al cespuglio, che quel piano adombra; Ella 'l mio canterà, io 'l suo bel nome. Saluzzo T. I.

### IL DONO

#### VI.

Sopra lo stesso stel crescean due rose: Nascer le vidi, aprirsi a poco a poco, Piegarsi entrambe, e nello stesso loco D'un cespuglio cader che le nascose.

Due poma vidi sulle piaggie erbose, Cui scherzando Natura avea per gioco Del Sol oriental esposti al foco Uniti sì, che non parean due cose.

Colsi le poma, e le rose cercai Tra quelle frondi, ed alla giovin Clori Le belle rose e i bei pomi recai;

E baciandola dissi: un dono, o cara, Eccoti; in questi frutti e in questi fiori Come tu m'ami, e com'io t'amo impara.

## ILVOTO

#### VII.

Protervo Fauno, che saltelli e ridi, Damnii 'l tuo nappo, chi è di nettar pieno; Certo meno leggiadro, e ricco meno È quel di Bacco, ed io l'egual non vidi.

Domani all'alba, se di me ti fidi, Ti darò bianco agnel con roseo freno: Jer'lo vedesti ancor nel campo ameno, Dove le allodolette hanno lor nidi.

Non mi spinge all'inchiesta ingorda sete; L'acqua del fonte a me bastò finora, Nettare a me son l'onde pure e quete.

Ma voglio sol quel nappo al Nume amico Offrir in olocausto, affin ch'ognora Ei serbi a me quel mio riposo antico.

## L'ACQUA DELL'OBLIO

#### VIII.

Cade nel mare il Sol; guardati Irene D'entrar nell'acque di quel chiaro rio: Per lungo giro egli dal grembo viene Di fiume, c'ha un poter funesto e rio.

Pastore un tempo fu; barbare pene Gli diè ninfa del mar, ond' ei morio: Venere in onda lo cangiò; la spene Fama è che non perdesse, ed il desio.

Ma'l ciel pietoso alfin oprò cotanto, Ch'insensibil divenne, e chi si bagna In lui, stupido prova e freddo incanto.

Fuggiam la vena del funesto umore, Cara, fuggiam; io ti sarò compagna, O Tirsi, e Lesbia scorderà tuo cuore.

## COLLINA DEL PO

#### IX.

O collinetta, che poggiando stai Dell' Eridan sulla fiorita riva, E che'n tuo vago sen ricetto dai A una leggiadra magionetta estiva;

Come sei bella, quando de'suoi rai L'occidental cadente Sol ti priva; E quando di splendor candidi e gai La pallidetta Luna ti ravviva!

Come sei bella, quando fresca aurora

Dietro tue cime sorge, e amabilmente
I poggi tuoi verdi fronzuti indora!

E come nel mio sen pose natura
Un cuor che tutta vede, e tutta sente
La tua bellezza semplicetta e pura!

## ILBALLO

X.

Quando fervon le danze, e'n diseguale Error si volve'l piè sopra l'erbetta, Certo nol niego, vivida m'assale Scossa di gioja, che i miei passi affretta.

Un nume parmi che mi cinga d'ale Rapido più che rapida saetta. Tu mi guardi, tu pidi? e'l geníale Piacer motteggi accorta e vezzosetta?

Pur sappi, amica, ch' alla prima etate Care le danze fur de Numi stessi Ne' sacrifizi, e nelle pompe usate.

## LASERA

#### XI.

Auretta figlia della notte bruna, Che dolce dolce sussurrando vai, E al queto raggio della bianca Luna In mezzo a'fior tranquillamente stai;

Apri l'ale di rose, e poi raduna Tutti gli odori più vivaci e gai, Nè integra lascia pianticella alcuna; Che un inno in premio di tal dono avrai.

Ma qui gli porta, dov'io siedo sola Dolce cantando 'l crin d'Aglaja, e 'l cinto Di lei che 'l pomo disputato invola.

Forse ch' io cessi 'l canto hai tu desio?'
Il cesserò: sì, bell' auretta, hai vinto;
Grata è tua voce più del canto mio.

## DESIDERIO MODERATO

#### XII.

Dammi semplice gonna, e ghirlandella Ond'io circondi la serena fronte, E pommi al lume di vivace stella Su' lidi erbosi di tranquillo fonte.

Dammi una loggia solitaria e bella Tra fronda e fronda del fiorito monte, Dove posi la fida rondinella, Provida madre, l'ali brune e pronte.

Il molle lusso, le lascive feste, Il dolce inganno, la lusinga, e l'arte Volgano lunge le lor cure infeste.

Meco sol si rimanga il mio riposo, E quel Nume che spande in su mie carte Piacer ch'è al vulgo eternamente ascoso.

## TITIRO

## L'OMBRA DI NICE

C. E

#### хш.

O anima ben nata, or che t' immergi Del Sol eterno negl'immensi rai, Tu sulle nubi maestosa t' ergi, Io languo a terra, e tu nol vedi e sai!

Ah troppo sopra me, donna, t'emergi!

Ah potessi scordar quanto t'amai!

Miei crudi affanni per pietà dispergi,

O dammi forza ne'miei lunghi guai.

Titiro disse; fra singhiozzi uscita dividita la voce dal dirotto pianto

Fu per tre volte sul suo labbro udita.

## PEL GIORNO

## NATALIZIO DI FILLE

| XIV.                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, In cestellino di leggiadri fiori il innim C<br>Dormia la pargoletta Primavera, dese fott<br>Del picciol sen gl'irrequieti avori dite nil<br>Copría la chioma lucida leggiera. |
| Era pinta di vividi colori  La ritondetta gota lusinghiera,  E de' più vispi giovinetti amori L'accarezzava la ridente schiera.                                                  |
| L'óra colse le rose ad una ad una,<br>Con quelle rose le toccò l' bel viso,<br>Ond'ella aprì la pupilletta bruna,                                                                |
| E sogguardando suo novel soggiorno, antana il Salutò con un timido sorriso de la resta , Il sacro a Fille avventuroso giorno.                                                    |

## PER LA STESSA

#### XV.

|   | Il sacro a Fille avventuroso giorno,  Soavemente sussurrò l'auretta; mai el 14 T'invita a far tra noi dolee ritorno,  Bambolina gentil e vezzosetta.                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | te novel, novellamente adorno. com apr do/<br>Di ghirlandella la sua cetra eletta, . do/<br>Ove freme: l'altier rapido. corno<br>Del magno fiume d'Eridan, t'aspetta. |
| τ | n mai da ninfa o da pastore udito: (22 a a all 4<br>Un inno a Fille consarrò ; d'un faggio (4.5)<br>Sulla scorza recisa ei l'ha scolpitò (4.5)                        |
|   | calo alla gran donna; il tuoi tesori.                                                                                                                                 |

### LAGLORIA

#### XVI

Qual farfalletta che d'intorno gira Ad un notturno scintillante lume, E ratto sente incenerir le piume, Trascuratella, e pur non si ritira;

Vola mia mente, che a gran cose aspira, Ove ha seggio di gloria il vano Nume: Alto Ragion le grida: il tuo costume Seguì più d'un ch'invan or ne sospira.

Ella non sente: suo cammino audace Calca verso l'eterna e somma sfera, E dietro lascia l'innocente pace.

Oh cieca! oh folle! Che varră l'alloro, Benchè cingesse la mia fronte altera, S'avrò perduto il maggior mio tesoro?

### LA PASTORELLA

E

### LA CITTADINA

### XVII.

O rustica vezzosa forosetta, Che mi sogguardi mesta, e poi sospiri, D'uno stato maggior invidiosetta, Uno stato maggior dunque desiri?

Nè ti piace veder la tua negletta E bionda chioma in tortuosi giri, Da roseo nastro sul tuo capo stretta, Nè più la tua candida veste ammiri?

Semplice! tu non sai, l'aurate anella Quanto costino a donna eccelsa e grande, Per arte sol non per natura bella.

Col tuo vermiglio vivido colore Ben vorrebbe cangiar l'alte ghirlande, E i ricchi panni e'l suo superbo cuore.

## LA FANCIULLEZZA

#### XVIII.

O fanciullini, cui sì dolce e viva Gioja si pinge nel sereno viso, Deh! donde nasce quell'allegro riso? Quel sì vivo piacer donde deriva?

Si volge forse d'amarezza priva Vita immagin per voi del paradiso? O non per anco ha'l vostro cuor conquiso La cieca alata ingiusta instabil diva?

Ah! nel vedervi mi rammento anch'io Com'era lieta in quell'età mia sorte, Com'era soddisfatto ogni desio.

Che se pel vizio ogni delizia è poco, Dell'innocenza sulle quete porte Siede in grembo al dover l'allegro gioco.

## LA VECCHIAJA

#### XIX.

Buon vecchiarello incanutito e bianco, Che i giorni passi senza lutto e guai, E con tua cara vecchiarella a fianco Movendo il piè per la pendice vai;

Mentre qui posi deboluzzo e stanco, Dimmi, 'I destino non t'offese mai? Ah no! che bieca non guardotti unquanco Stella maligna co' funesti rai.

Oh te felice! a quest' età condotto Pascendo'l gregge sulla balza amena Per quarantotto verni e quarantotto.

Giovane i'sono, e pur io cangierei Con la cadente tua vita serena La più bella metà degli anni miei.

## LA BELLEZZA

#### XX.

In questa stanza su tappeto aurato Dorme negletta la vezzosa Elmira, Mentre di dolce auretta il molle fiato Scherzando leggerissimo sospira.

Ed ahi destin! viene a ronzarle a lato
Dal loco stesso, onde quell'aura spira,
Ape, che sopra'l crine inanellato,
E sopra'l bianco sen ratta s'aggira.

Alfin scendendo sulla rosea bocca Un fior la crede, e sul supposto fiore Il velenoso stral rapida scocca.

Se avea labbro men fresco e men vermiglio La vaga donna, non seguía l'errore; Ch'ove è meno bellezza è men periglio.

## L'ACQUISTO FUGACE

#### XXI.

Stavan due giovin ninfe in sull'erbetta In man tenendo un augellin canoro; Legato'l manco piè d'un filo d'oro Scuoteva ancor le fuggitive alette.

Una lo prese, e per le piume elette Lo tenea come vivo e bel tesoro; L'altra si dolse, ne provò martoro, E in sè crucciosa sospirando stette.

Un satirel passando a lei vicino Mesta la vide, ed oh! gridò, tu sei Ingrata, o pastorella, al tuo destino.

Ha l'ali ancor quell'augellin audace;
Ah certo, semplicetta, io non vorrei
Un acquisto sì lieve, e sì fugace.
Saluzzo T. I.

## IL RUSCELLO

#### XXII.

Fonte leggiadro, che gli estivi ardori Rallenti in parte a questa piaggia ombrosa, Mentre baciando vai l'erba odorosa, E'l pinto sen degli olezzanti fiori;

Se una meta tu brami a'lunghi errori, Ruscelletto gentil, qui ti riposa: In men bassa pendice, e meno ascosa Proverai dell'està gli aspri rigori.

Di più che brami? Sei di piante cinto A mille aurette, agli augelletti nido, Nè in bronzo altier vai prigioniero avvinto.

Ma tu segui il tuo corso? e un van desio Incostante ti spinge al mare infido? Ah nel tuo inganno riconosco il mio!

## L' A P-E

#### XXIII.

Ape novella tra leggiadri fiori Scherzava lieta in dolce primavera, E raccogliendo giva i suoi tesori Sull' erba umíl, e sulla rosa altera.

L'ali battendo in mezzo a' dolci odori Dicea fra speme cara e lusinghiera: Avrà, son certa, avrà da tutti onori Quel miel ch'io giunsi a radunar primiera.

Ape amica l'udì; che speri? oh folle! Sclamò, se fosse pure opra d'un Dio Quella che industre or componendo vai,

Genti vedrai del cibo van satolle Dannar l'ape ed il miele al cieco oblio: Piacere a tutti? Ah nol sperar giammai.

## LA SCHIAVITÙ

#### XXIV.

Rabbiosetto augellin, che in lacci avvolto Vai dibattendo le fugaci piume, E desiri, seguendo il tuo costume, Andar liberamente all'aure sciolto,

Più non si spezza il fil dove sei colto, E prima al Sol si toglierà suo lume, Che 'l tuo destino, invariabil nume, D' una lieve pietà si tinga in volto.

Inasprisce tua sorte il tuo lamento: Ah! se ognora piangesse un'infelice, Il riso del piacer sarebbe spento.

Tutti viviamo schiavi, ed il rigore Può sol di schiavitù render felice La tolleranza di pieghevol cuore.

## LA METEMPSICOSI

#### XXV.

Perchè, Nice, perchè stringer cotanto Quella farfalla vaga, ed infelice? Essa pena, nol vedi? ed hai tu tanto Cuor di vederla palpitare, o Nice?

Forse forse, chi sà? quel vago ammanto, Ch'or preme la tua man cruda ed ultrice, Cela fanciulla, che di bella il vanto Ebbe su questa rustica pendice.

E s'è ver ciò che scrisse un'altra etate, Certo farfalla diverrai tu stessa, O fian tue membra sotto un fior celate.

Tu ridi?... tu non credi? e pur deriso Non fu'l nome di lui, che prima espressa Mostrò la fola, ch' or ti muove a riso.

## IL SISTEMA DI BERKLEY

CHE NEGA

#### L'ESISTENZA DE' CORPI

#### XXVI.

S'è ver ch'un corpo non mi vesta, e sia Questo mio velo un soffio, ah perchè mai Quella rosa cogliendo un'aspra e ria Spina mi punse, e tanto duol provai?

Se non ho corpo, della sorte mia Che vo temendo? che sperando omai? Quella spina mi punse?... eh non dovria Costarmi quel dolor tormenti o lai.

Forse che l'aria pena allor che spinto Nel suo seno è lo stral che la ferisce? Segno di duolo in lei unqua non vedo.

Ah se Belkley de' suoi sofismi cinto:

Darmi per veritate un sogno ardisce,

Mostri pria ch'io non soffro, e poi lo credo.

# IL PIACERE

E

#### L'INNOCENZA

#### XXVII.

Bionde le chiome, e l'occhio azzurro ardente Giovinetto vid'io cinto di rose, Che mi porgea la mano, e poi repente Lieto fuggiva sulle spiaggie erbose.

Lo riconobbe'l cuor più che la mente Alle sue luci tenere vezzose: Era il Piacere; e l'alma alteramente Seguirlo ovunque, ahi cieca! si propose.

Allor m'apparve semplicetta donna, Che sulla fronte avea candor divino, E bianchissime membra in bianca gonna.

E sdegnosetta, il breve error perdono, Disse, t'additerò l'alto cammino; Piacer sta meco, ed Innocenza i'sono.

## LINSETTO

#### TRASFORMATO

#### XXVIII.

Se quell'insetto sì schifoso e vile, Che bava impura va spargendo intorno, Di vaghe alette si vestisse un giorno, E d'ór coprisse la sua scorza umíle;

E se dell'alba al lagrimar gentile Sul verde sermolin fesse soggiorno, E si pascesse, di beltate adorno, D'un odoroso nettare sottile:

Credi tu forse ch' ei non scorderebbe
L'antica sorte, e ch' egli avria memoria
Che in sozzo ammanto disprezzato crebbe?

Ah ch'io nol credo! Quando stato amico Ebbro fa'l cuor del nettare di gloria , Ov'è chi sappia ricordar l'autico?

## LAPOLVERE

#### FULMINANTE

#### XXIX.

Posta nel ferro sulle fiamme ardenti Polve del lampo estivo emulatrice Pria diventa licor, e poscia a'venti Spande dolce fiammella avvivatrice.

Volge'l fanciul cupidi sguardi attenti Al caldo vaso, e suon di gioja elice Battendo palma a palma, ed i portenti S'appressa ad ammirar dell'arte ultrice.

Sospeso il piè, fisso lo sguardo ei tace:

Oh sventurato! con fragore orrendo
Scoppia la fiamma rapida e fugace;

Scoppia! ed il fanciullino atterra e strugge.

Ah! da quell'infelice almen s'apprenda

Come splende Lusinga, uccide, e fugge.

## L'ACQUA

#### CHE IMPIETRISCE I LEGNI

### XXX.

Fola non è, che in sen d'Italia mia Scorre un umor di così rara vena, Che verde legno tocca l'acqua appena Già s'indurisce, e par che pietra sia.

Nè I pastorello, che lo vide pria Cinto di foglie sulla sponda amena, Il riconosce tra la fredda arena, Che intorno copre la calcata via

Passa e nol cura; ma s'è meno adorno E più saldo quel tronco, e sprezza i venti Che romoreggian sordamente intorno.

Sì cangia avversitate il cuor nel seno;

Men dolce il fan lunghissimi tormenti,

Ma il fan rigido più, "più forte almeno.

#### 41

## L'EDUCAZIONE

#### PERSIANA

#### XXXI.

Nato tra ricche fasce in regio tetto Crescea I Persiano presso al suo Signore, E di rigida man giusto rigore Fanciullo gli vietava ogni diletto.

Quattro eran quelli, che in austero aspetto Guidavano a virtute il puro cuore; Un santo, un giusto, un forte sprezzatore D'ogni delizia, d'ogni molle affetto.

Cangiava l'altro il van desir di vita In bel desio di gloria; uscivan poi Gli alunni a respirar aura gradita;

Ma ohimè! la vista del piacer dell'empio

Ratto cangiava i giovanetti eroi;

Chè più ch'i detti altrui puote l'esempio.

## LANAVE

#### XXXII.

Al debol lume d'un'infida stella Sull'agitato mar passar vid'io Senza nocchiero infranta navicella In su sospinta e'n giù dal flutto rio.

Entro il furor della crudel procella Apparì 'I lido all' avid'occhio mio: Ma ahimè! respinse con la man rubella Il debol legno in mar folle desio.

Ivan danzando della prora intorno I lusinghieri sogni, e vi piovea Fior che uon dura, più che duri il giorno.

Udhi voce gridar: Donna ti desta, È tempo ancor; ma se quel mar ti bea Col van desir, al nautragar t'appresta.

## LA GIOVENTU

#### XXXIII.

Stavasi in mezzo a'fior donna ridente Di debol mole rovinosa in cima, E quanto di più bello il mondo estima Tutto scorgeva in lei mia cieca mente.

Pareami 'I crin del più bell' or lucente,
Tal che spiegarlo non m'è dato in rima,
Ed avea fiamma non più vista in prima
Sul roseo labbro, e sul bell' occhio ardente.

Ma cadde e si sfasciò la mole antica, E seco cadde la leggiadra donna, Così che pianto trasse all'alma amica;

Ahi ch'era dessa Gioventù! Sedea
Di nostra vita sulla fral colonna,
E al fato suo vicin non sel vedea.

## L' ETERNITÀ

#### XXXIV.

Sopra un erto ciglion immensa vidi Voragine tremenda a poco a poco Aprirsi, e ratta d'un orrendo foco Striscia lambir gl'inariditi lidi.

Il batter delle man tra fieri gridi Rendeva suon ferocemente fioco: Nel porre'l piè presso'l tremendo loco Udii pù lunghi, più dolenti stridi.

Eternità sedea sull'orlo atroce, Tenea'n grembo la Morte, e dolorosi Pianti versava nella bruna foce.

Fuggi, figlio dell'uom, s'udiva intorno; Pur i figli dell'uom vidi animosi Ebbri danzar presso'l feral soggiorno.

## LATOMBA

#### XXXV.

Oh terra! od ossa! Oh miserandi avanzi Di chi prima di me chiuse sua vita! Tacita parmi che fra voi si stanzi Di bruno manto Eternità vestita.

Quel cener bianco ricopri poc'anzi Alma mortal c' ha sua stagion compita: Forse avverrà che della sera innanzi Io pur qui muta dorma e scolorita.

Spezza talor la più robusta pianta Soffio di vento, o folgore improvviso, Ed i fronzuti rami atterra e schianta.

Nacqui, vissi, morrò; cangia la morte In pianto amaro l'ingannevol riso, E in tempo immenso l'ore lievi e corte.

## IL CADAVERE

#### XXXVI.

Deh chi depose in quest'immonda fossa Quel teschio mozzo e quella spoglia impura? Ve'!.. qual schifosa, ohimè, copre sozzura La sfracellata carne, e l'arid'ossa!

Qual mai dal sonno orribilmente scossa Or m'ha universal somma paura! Ahi! dopo vita che sì poco dura Cadrò! fuggir da qui non v'ha chi possa!

Questa donna fu pur! la leggiadria Dov'è? dov'è quel lusinghier sorriso? E quel labbro sì turpe è quel di pria?

Oh folle! che al ciel muovi eterna guerra Perchè non diede a te mirabil viso; Guarda! quel fu bellezza, ed ora è terra.

## PER L'ANNIVERSARIO

DELLA MORTE

# DI ENRICHETTA TAPPARELLI BALBO

#### XXXVII.

Libri, velato il ciel, l'ali sue brune Madre d'orror la cupa notte; e'l canto Lungi, ohimè, dalle altrui gioje importune Disciolga il gufo alla mia cetra accanto.

E voi, che andate di piacer digiune, Alme, che il di traete in lungo pianto, Dite se fra di voi forano alcune, Ch'abbian mio duol di superare il vanto.

Or volge l'anno, che tra fier dolore E giusto, ahi troppo! mi furò la morte Il dolce oggetto di mio primo amore;

Nè valse biondo crin, nè fresca guancia; Ch' Eternità dalle terribil porte Tutto ugualmente ad ingojar si slancia. Saluzzo T. I.

## PER LO STESSO

#### XXXVIII.

Alteri marmi, che chiudete in seno I freddi avanzi di beltà divina, Voi mestamente il cuor pietoso inchina D'amor, di duol, di riverenza pieno:

Colui che regge dell' etati il freno Non consenta giammai vostra ruina; Che alla straniera gente e alla latina Del nostro duol voi parlerete almeno.

Lo sappia ognun, se v' ha chi non lo provi, Quanto è Morte crudele, e quanto fiera Nell'altrui danno il suo piacer ritrovi.

E se mai fia quaggiù chi fidi, ahi lasso! A gioventù la speme lusinghiera, Dolenie volga a rimirar quel sasso.

#### PER LOCSTESSO.

#### XXXIX.

Genj d'Amor, poichè la notte imbruna Fra l' dubbio volteggiar delle tenèbre, Venite ù s'erge maestosa e bruna Sacra ad eterno duol tomba funèbre,

Qui bella donna è chiusa; ad una ad una Sopra le nubi nericanti e crebre Passano l' Ore; da tre anni alcuna Non fugò'l sonno dalle sue palpebre.

Amori, ah chi la desta? ah mi recate

Colme del pianto della madre amante

Tre sacre alabastrine urne dorate.

Beva'l sasso l'umor: voi fisi intanto Mirate se ravviva il bel sembiante La dolce forza del materno pianto.

## IL SOGNO

#### XI.

Sognai, che in fosca tenebría sepolto binas. Giaceva il mondo, e con negrissim' ale 1111 Stava il Silenzio nell'immense sale, 1111117 Ove'l mio dubbio passo era rivolto il mana?

Vidi d'ossa coperto il suolo incolto, a talentino Udii lungo echeggiar grido ferale: a banga Morte vidi brandir l'acuto strale; Alta minaccia dipingendo in volto.

Seguendo, o dolce madre, i passi tuoi Nella tremenda strada e disusata, Morte avventossi fiera ad ambe noi.

A' suoi colpi ti fè scudo mio seno;
Salva tu fosti, ed io cadei piagata;
Oh sogno! oh morte! oh fosse vero almeno!

## · LA MALATTIA

#### XLI.

Lenta sospesa sulle nere piume
Dal turcasso fatal suo dardo scelse
L'orrenda Morte, e come è suo costume
Ogni pietà dall'empio cuor si svelse.

Poi volto a me l'inferocito Nume:

Non mi compiaccio sol tra fuoco ed else,
Sclamò; d'eternità nel vasto fiume
Cadon l'alme volgar, cadon l'eccelse.

È giunta l'ora anche per te; qui tacque, E maligna sorrise; il mio vigore A poco a poco indebolir le piacque.

Lunga era l'opra: si stancò costei; Ruppe lo stral, e piena di livore Si furò dispettosa agli occhi miei.

## IL DELIRIO POETICO

#### PER MALATTIA

## IN PRIMAVERA

#### XLII.

I Tindaridi ancor non avean mossa L'aurata biga dell'antico Infirto, Quando di fier delir l'orrida possa Mostrommi Morte col crin nero ed irto.

Ardente febbre mi scorrea per l'ossa, E tutto tutto m'accendea lo spirto; Già mi parea veder l'estrema fossa, E cangiarsi in cipresso e lauro e mirto.

Ahi lassa! ahi di cader già mi parea; E pur, chi 'I crederia? scioglieva 'I canto, E d'immagini l'alma si pascea,

Cantava degli eroi; del colle aprico La doppia cima; e della gloria il vanto: Tanto può sul mio cor costume antico!

### A L

## FRATELLO ALESSANDRO

#### XLIII.

German, tu parti? ohimè! tu parti? e vai Di morte cruda ad affrontar gli orrori. Ah ch'io non ti vedrò! non mi vedrai! Non vuoi ch'io pianga? e tu mi lasci e plori?

Meco seduto a chiari amici rai Tuo canto non udran ninfe e pastori; Meco le sere più non passerai, Meco non più ti troveran gli albori.

Ah dove? o caro, ah dove? è forse gloria Che t'allontana... tuo soave canto So ben che basta a farti eterno e chiaro.

Scritta in note di sangue orrenda storia Vuoi che serbi'l tuo nome? e brami'l vanto D'irrorare l'allòr col pianto amaro?

## ALLO STESSO

#### XLIV.

Il crin di nembi e di saette cinto Atroce figlio della fera Morte Fantasma orrendo, dell'eterne porte Passa l'irremeabile recinto:

Tutto di sangue orribilmente tinto Dietro si trae Necessitate e Sorte; E più reso per loro ardito e forte Mugghia; si slancia d'atra rabbia pinto.

Figlio di guerra, egli t'addita l'ossa Degli estinti nemici, e s'erge audace Sull'orlo nero dell'immonda fossa.

Ohimè! tua pura man di tabe lorda, Ah! tra'l periglio, che t'alletta e piace, Nostra amistate, e'l genitor ricorda.

## ALLO STESSO

#### XLV.

Scriveva Tirsi; un Amorin gentile A'piedi suoi tacitamente stava, Guatando intorno dolcemente umíle, E rosea penna di sua man temprava.

Altro cruccioso Amor un puerile Dirotto pianto tenero versava; Altro la spada armigera virile Dal suolo invano sollevar tentava.

Altro più vispo militar divisa Vestía superbo, e con dorata freccia Stava in guardia alla queta amica soglia.

E 'l più leggiadro in non usata guisa, Cinto di vaga fronda boschereccia, Elmo faceva d'odorosa foglia.

## ALLO STESSO

PER LO SCIOGLIMENTO D'UN ACCADEMIA
POETICA

#### XLVI.

Tirsi, quell'arboscel, che un di piantasti Con la tua mano fanciullesca e pura Su la riva gentil, dove scherzasti, Prima del genitor soave cura;

I picciol rami diseguali e guasti Mai non fregiò di nobile verzura; Ed ahi! per nostro duol saper ti basti, Che recisa cadéo pianta immatura.

Vi pianser sopra i pargoletti Amori, Pianser le Muse; con la chioma sciolta Pianser le giovin ninfe, ed i pastori.

Erato presso di quel tronco infranto Sedè sdegnosa, e disse a me rivolta: Donna, a qual ombra scioglieremo il canto?

# ALL'AMICA GIUSEPPA PROVANA

INVIANDOLE IL SEDECIA
TRAGEDIA DEL GRANELLI

#### XLVII.

Di Sedecia languente il caso estremo Dal tenero Granelli al vivo espresso, Ninfa gentil, in su le scene spesso Farsi cagion dell'altrui pianto udremo.

Soave pianto! che minore o scemo
Piacer non rende! Un cuor d'affetti oppresso
Tutte spiegar con questo pianto istesso
Il suo sperar, l'affanno suo vedremo.

O di quest' alma mia delizia e cura, A te, Giuseppa, i sacri carmi invio, Te, cui sì dolce cuor diede natura.

E se ti piace, con le suore unita, Cara, non isdegnar il buon desio, Te'l nostro amor a recitarlo invita.

#### IMITAZIONE

#### DI GIUSTO DE' CONTI

#### XLVIII.

O sacre mura, o reverito albergo,
Dove sta d'onestate il vivo Sole,
Mentre lagrime spargo, e carte vergo.
Udite il mesto suon di mie parole.

Nè per nascer d'aurora il pianto tergo, Nè la luce del di terger lo suole, E invan sull'ali del pensier io m'ergo, D'onde Madonna dipartir si vuole,

Quando l'augel del suo destin si lagna Mi lagno seco, piango quando piange Il ruscelletto che le frondi lagna.

A rammentar mio danno i'm' affatico; Nè'l dolce nodo per età si frange, E sol mi pasce lo sperare antico.

#### XLIX.

Talor ripiena d'un divin furore
Scrivo, e sorivendo mi distempro in piauto;
E scherzando talor disciolgo il canto,
E ride l'alma nel suo dolce errore.

Ma perchè sempre egual vedi'l mio cuore,

E seguirsi i miei di simili tanto,

Credi ch'io merchi simulando il vanto

Del piacer vivo, e del crudel dolore?

T'inganni, amica. Imago a'miei deliri Sono i tuoi sogni, io cui le cose crea Tuo spirto, ond'or esulti, ed or sospiri.

Fugge il tuo sogno, e'l mio sen fugge anch' esso; E nel destarmi, dalla riva Ascrea Scende'l mio spirto, e ridivien lo stesso.

. L. .

Donna non già, ma spirito del cielo, Vid'io vestita di terreno ammanto, Che traspariva dal leggiadro velo Dell'anima divina il sommo vanto,

Vidi, e mi strinse reverente gelo
Al casto sguardo dolcemente santo.
Or col cieco destin non mi querelo,
Se per quell'angiol vivo in lungo pianto.

Lontan da'cari modi, e dall'accorte Saggie parole m'è chiusa la via, Che fa soavi i giorni, e l'ore corte.

Ma se ad essa vicin tornar m'è dato, La sua somma virtute e leggiadria Scordar farammi il mio dolor passato.

#### LL.

Forse avverrà, che sopra I muto sasso, Dore chiuso starassi il cener mio; Abbia il buon pellegrin qualche desio Di riposare il piè languente e lasso.

Indi col labbro chiaso, e l'occhio basso Al ciel si volga reverente e pio, E per me preghi pace in sen d'Iddio, Poi volga altrove mestamente il passo.

Forse avverrà, che sospirando dica: Se partirle dovea con tal rigore, Perchè le diede il ciel si fida amica?

Perchè mai fè suonar suo canto intorno? Perchè mai ebbe fido e dolce cuore? Se tutto è sogno, e se sparì col giorno.

#### LII.

Allor che semplicette hamboline
Parlare, o Nice, potevamo a stento,
Un serto feci a te di roselline:
Forse'l rammenti ancor; io lo rammento.

Giuro, sclamai, che se alle balze alpine Le mie canzoni d'eternare io tento, Eternerò'l tuo nome: ei dalle brine D'età non fora ricoperto e spento.

Mi rispondesti: amica, ah! se vorrai Secondar col tuo voto il voto mio, Invocami amistà, gloria non mai.

Nice, que' detti tuoi mi piacquer tanto, Che degli anni al cangiar cangiai desio, Ed è'l mio cuor che ti consacra il canto.

#### LIII.

Tu sei felice! Ah! sei felice appieno;
Dolce di questo cuor tenera cura:
Sfavilla l'umidetto occhio sereno;
Specchio verace di gentil natura.

Quel caro pianto, ch' or ti bagna il seno, Timidetta perchè tua man mi fura? Lo rasciughi I mio labbro, o'l colga almeno Su la tua gota sorridente e pura.

Quanto è dolce quel pianto! O figlie, o sposed O madri, o voi, cui l'insensibil cuore and Tien così care voluttà nascose,

Fuoco è quel pianto: sorra l'freddo petto
Ah vi cadesse! ah v-accendesse Amore
Per si facil piacere e si negletto!

Saluzzo T.I.
5

## TERESA PROVANA

#### NELLA PARTENZA

## DELLA FIGLIA GABBRIELLA

SPOSATA AL CONTE GASPARO PIOSSASCO

#### LIV.

Ov'è chi vuol che non si sciolga in pianto il Madre al partir del figlio suo diletto?

Ah non fu di natura il dolce incanto

Noto a chi proferì l'atroce detto!

E chi da te potrebbe esiger tanto?

Ab piangi pur, Teresa, il dolce affetto, f
Ch' or è tua pena, e fu sinor tuo vanto; I
Nè si celi l'affanno entro il tuo petto di est

Or che ti lascia l'adorata figlia,

Ben degna in ver d'un così vivo amore,

Rassicurala tu, tu la consiglia.

Mostrale il suo dover, fidala a Dio,
Allo sposo che scelse il tuo bel cuore,
E addolcisci così quel fiero addio.

#### PER

## LE MEDESIME NOZZE

#### LV.

- Al volger delle luci altere e pronte, and in a Piene di dolci e maestosi ardori, and in a Fermò il ruscello i fuggitivi umori, and in a Usciro i Numi del silvestre monte.
- E di quell'acque pure il fresco Dio.

  A lei rivolto, e quando, disse, e come.

  Costei venne a beare il lido mio?
- Di fatidico fuoco il cuor ripieno

  Indi gridò: novella eterno none la sella la Avrà l'Italia dal fecondo seno a la signi.

#### PER

## LE MEDESIME NOZZE

#### LVI.

Qualor adorna d'un gentil sorriso L'umide labbra e'l folgorante ciglio, Pinse costei sopra il sereno viso Mista la fresca rosa al molle giglio;

Agli atti, al guardo, alla sembianza, al riso Credei per opra del divin consiglio, Dalle stelle immortal fosse diviso Un angel sceso nel terreno esiglio.

A Gasparo, gridai, destina il cielo In donna tal sì viva leggiadria,
Spirto sì puro in così puro velo;

Oh chiaro, avventuroso, e lieto giorno, Che la guidò per piana e cara via Al dolce giogo, ed al novel soggiorno!

## LE MEDESIME NOZZE

#### LVII.

Vaga angioletta, c'hai le chiome d'oro, E la sembianza nobilmente altera, Celavi indarno l'immortal tesoro Della schiva bellezza, intatta e vera:

Che Imen ti vide dal celeste coro
Tra scelta, bella, giovinetta schiera
D'Itale donne, e starti'n mezzo a loro
Con semplice onestate, e fe sincera.

A tua felicità lo spirto volse, Tanto piacesti a lui ritrosa e forte; E all'instabil destin pronto ti tolse.

Gaspar ti diede, e i semplici costumi Serbar t'invita, onde in qualunque sorte Splendano in te della virtute i lumi.

#### PER LE NOZZE DEL CONTE

## GIUSEPPE D'AGLIANO

COLLA CONTESSA

#### FELICITA PROVANA

#### LVIII.

Ad un'intatta rugiadosa foglia Stava d'api una coppia avvinta insieme Con piccioletto fren, ch'ondeggia e freme; Pur non avvien che si rallenti e scioglia.

Da sull'eterna luminosa soglia Dell'ori-azzurre region supreme Scese la Diva, che'l bel cocchio preme, E'l guida ovunque l'alma sua s'invoglia.

L'Armonia riconobbi a quel sorriso, Che muove gli astri dell' eterna sfera, E fa la venustà del Paradiso.

Salve, donna, sclamò, ne'canti tuoi Pingi'l mio cocchio, in un pingi all'altera Sposa il più sacro de'doveri suoi.

## A MONACHE

#### LIX.

Vergine fu, che sostener poteo
Sola con l'onestà secura e schiva
L'acqua nel cribro; e che gran prove feo
Di sua virtù costantemente viva.

Vergine fu, che quando alto il chiedeo Accusatrice turba, in sulla riva Trasse pesante nave, e non cadeo, Benchè di forza nelle membra priva.

Or se pura onestà puote cotanto In profana virtù d'inerme donna, Quanto in un cuor veracemente santo?

Figlie del ciel! nel vostro sen divina Fassi onestade, e sotto a mortal gonna In voi l'uomo l'ammira, e 'l ciel l'inchina.

## ADAMO ED EVA

#### LX.

Usciva il nostro primo genitore
Dalle felici benedette porte;
Palpitante di sdegno e di timore
Volgea lo sguardo all'infedel consorte.

Ella, ahi misera! tace, e nel suo cuore
Prova l'onta fatal della sua sorte;
Celar vorría la colpa ed il rossore,
Teme la vita, e la spaventa morte.

E alfin piangendo, o tu, disse, che sci Mio compagno, mia scorta, e mio sostegno, Perdona, dolce sposo, i falli miei.

Non più compagna, no, sarotti ancella; Ma'l mio signor sei tu; e sai c'ha sdegno Di facile vendetta anima bella

## EVA E CAINO

#### LXI.

Qualor d' Adamo la dolente sposa Madre chiamar dal fanciullin s' udío, Non più fiera nomò, nè dolorosa La sorte, ahi sorte! a cui dannolla Iddio.

Ed anzi, ebbra d'amor, bevea pensosa Coll'occhio pien di cupido desio Il breve detto, e rispondea pietosa, Ah sì! parte di me, sei figlio mio!

Tu primo nato, al mesto genitore Primo conforto, e tu cresciuto un giorno Pagherai coll'amore il nostro amore.

Alti misera l' strisciò sulle sue chiome Lampo d'orrore, e udiss'intorno intorno: Caro ti costerà l'amato nome.

# IO TRASFORMATA · IN GIOVENCA

#### LXII.

Indocile del giogo in sovra 'l lido D'Inaco altier il suo cammin s'aprío La cangiata in giovenca amabil Io, Vittima dell'error di Giove infido.

Guardò 'l suo condottier occhiuto e fido, Indi nel fiume si specchiò, muggio, E nel muggir parea gridar: son io Fra tanto duol pur viva, e non m'uccido?

Il padre surse, ed ella, oh meraviglia! Scrisse col piè sulla deserta riva: Ahi! che sei padre ancora, io ti son figlia.

Perchè fu grande si cangiò mia sorte, Nè andrei piangendo di mia pace priva; Se d'un Nume minor foss' io consorte.

## SCOPERTA DELL'ARTE

### DI FONDERE I METALLI

### LXIII.

Cadde il fuoco dal cielo; incenerito Fu'l bosco d'Ida; nel fatale istante Qual fu distrutta delle sacre piante, Qual restò tronco, mozzo, ed annerito.

Sovra'l gran monte di terror vestito Serpeggiava crudel la fiamma errante, Qualora il ferro se gli fè davante Tra rocca e rocca del sentier romito.

Tal era il fuoco, ch' in un sol momento La ferrea mole qual ruscel discese. Dattilo abitator surse contento; \*

E disse: incendio portator di morte, Domare il ferro alfin da te s'apprese; Ch'all'arti belle la gran madre è sorte.

## 74 ANAIDIA

## DIVINITÀ DELL'IMPUDENZA

ADORATA IN ATENE

## LXIV.

È questa, è questa la superba Atene, È quest' un tempio nell'augusta via. D'eccelsi simulacri ecco son piene Quest'alte mura non vedute in pria.

Costei, che tanti scettri intorno tiene La gran Minerva rispettata fia, Poichè le luci per virtit serene Qui volge d'ogn'intorno alma Sofia.

Ma Minerva non è: quell'occhio audace, Quel ghigno insultator, quella pernice, Che sopra 'l capo altier riposa in pace;

Dicon, Anaidia a rispettar s'impari.

Deh! come mai costei pervenne, o Nice,
Sino in Atene ad usurpar gli altari?

## ROMOLO E REMO

#### LXV.

Quando di Remo l'indecisa sorte di Compi'l german sulle nascenti mura, Pianger si vide alle Quirine porte di di na La lacerata misera natura;

E'l garzone scorgendo in grembo a morte Steso da man nell'empietà secura Un grido diede, ed al fratel più forte Si volse a presagir la sua sciagura

Quel ferro tuo, ch'insanguinasti in seno
Dell'infelice, forse un giorno fia
Ch'esso t'uccida, o non ti serva almeno.

Disse, e nol disse invan, misero esempio! La tomba stessa all'uccisor s'apría: Che mai per lunga età non ride l'empio.

## LUCIO GIUNIO BRUTO

#### LXVI.

Omai vicino a condannare i figli L'austero padre, in si funesto errore Non la lor gioventude, e non l'amore Potean cangiare i rigidi consigli

Pera, dicea, da' meritati esigli Chi richiamar tento l'empio signore; Se i figli miei han di Tarquinio il cuore, Ceda Natura a Roma, a' suoi perigli.

Schiava si giacque in sonno vil finora, E se di nuovo assoggettarla han brama, Mora Tiberio pur , e Tito mora.

Misero Padre!... la condanna scrisse; Ed, oh virtù! che fè stupir la Fama,... Gli condannò, morir li vide, e visse.

## 77 D E C I O

#### LXVII:

Decio dormiva; sotto 'l tetto augústo Grande gli apparve lucid' ombra altera, E sette volte e sette una leggiera Fiamma viva lambi suo crin venusto.

Il suo possente alzò braccio robusto Il divo spirto, ed oh, gridando, spera, Pria che giunga doman la bruna sera, Berrà l'ultimo sangue il suolo adusto.

Scosse l'urna il Déstin, ed usoi fuore...

Pel capitan de vincitor la morte.

Morte pel vinto alla guerriera turba...

Allor Decio di sè reso maggiore,
Chi m'uccide i sclamò, se Roma forte
Il Latin come vinto e figlio inurba.

## 78 VIRGINIA

#### LXVIII.

Ch' io viva? mai . . . così dicea l'altera Vergin del Tebro di rossor dipinta, Quando si vide a schiavitù sospinta Da speranza nefanda e menzognera.

Appio, ch'io viva?... e ceda alla preghiera Da mia viltà, da tua laidezza vinta?... Nell'onta, ahimè! di rio servaggio avvinta Che a te mi serbi, oh tirannia! sì spera?...

Icilio, genitor, m'udite, oh Dio!

Datemi morte, ch'io son vostra ancora,
Nè trionfi'l crudel nel fato mio

Dice; l'uccide'l padre; e ben pietate Ei mostra che l'uccide, e non chi plora; Che'l sol pregio di donna è l'onestate.

## EMILIA VESTALE

#### LXIX.

Il suo candido vel gittò sdegnosa Sul cener freddo che l'altar copría La bella Emilia, cui macchiare ardía Il puro cuor la rea calunnia ontosa.

Indi sclamò: Divinità gelosa, Ch'io servo all'ara reverente e pia, Discendi, o Vesta, accendi'l velo, e fia Prova divina di virtù nascosa.

L' udi la figlia di Saturno, in fiamma Fu'l candidetto lino, e'l vulgo intorno D'un devoto si pinse alto stupore.

E qual ne' boschi spaventata damma Pieno fuggi l'accusator di scorno: Tanto un securo può nobil candore! Saluzzo T. I. 6

## L'ASSEDIO

D I

## GERUSALEMME

#### LXX.

Del Dio d'Abram stavasi l'occhio irato Sopra Gerusalem, nè si movea L'empia, e da figli, e dal nemico armato, Lacerata periva, e nol vedea.

L'occhio rapidamente forsennato Piombava Morte sulla gente rea: Terribil fame le scorreva a lato Per trarne il caldo sangue, e sel bevea.

Madre fu vista del suo figlio stesso

Apprestare l'iniquo e sozzo pasto,

E in parte offrirlo all'atra turba infesta.

Lo Spirito d'Averno a tale eccesso Rise guardando il suol di sangue guasto, E in quel sangue lavò l'orrenda testa.

## VERONICA GAMBARA

#### LXXI.

Scesa l'ombra felice al guado estremo, Al pallido nocchier volse pensosa, Fissa l'onda guardò, e fisso il remo, Figli! gridando, sospirò pietosa;

Figli, vi lascio! e nel lasciarvi tremo, Disse, e lenta n'andò l'alma ritrosa, E smarrita nel volto, il tempo scemo Pianse della sua vita gloríosa.

Quindi il varco passò, giunse alla sponda, E'l suo Giberto, e'l Bembo, indi Vittoria Vennero a lei cinti di verde fronda.

Veronica sorrise, al suo consorte Porse la destra, e al tempio della Gloria Saliro insiem, ove non giunge Morte.

## CONTRIZIONE

#### LXXII.

Signor del ciel, quand'io mi volgo addietro A rimirar la mia passata vita, Veggio che tempo è ben ch'io cambi metro, E men stolta diventi, e meno ardita.

Leggier più ch'ombra, e fragil più che vetro, Oimè! sen fugge la stagion fiorita: E se pronto perdono or non impetro, Che sarà di quest'alma sbigottita?

Lo sent'io ben, che tu mi desti un cuore Che avvivò striscia d'un immenso fuoco, Ond'è capace d'un immenso amore.

Dolce rispondi tu, quand'io ti chiamo!

Muori per me! ed io ti prendo a gioco?

Padre! ah padre! si m'ami, ed io non t'amo?

## IDANNI

## DELL'IMMAGINAZIONE

#### LXXIII.

Immaginar troppo vivace e forte, Che'l duol, la gioja, e la speranza pasci, Ahi perchè'l cuore, a cui calma non lasci, Scuote invan tue moltiplici ritorte?

Io piango: che d'orror tetro e di morte Tutto il mio cuor miseramente fasci; E tu presago di funesta sorte Terribil più dal pianto mio rinasci.

Felicissimi voi, cui mai non venne A tormentar si fiera smania! e voi, Cui tarpò il fato del pensier le penne!

E infelice colui, che'n suo pensiero Prova gli affanni altrui, gli affanni suoi, E'l sognato dolor, e'l dolor vero!

## 84 A L P Ò

#### LXXIV.

Fiume superbo per orgoglio d'onde, Che muovi in grande maestoso letto, Ben ti vid'io vile ruscel negletto Bagnar piangendo le deserte sponde:

Che là, dove'l tuo capo alto s'asconde, Sorge degli avi miei l'antico tetto, Ond'io calcai col piede pargoletto Le spesse arene tue tra quelle fronde.

Ben ti vid'io ruscello; e tu fanciulla Ben mi vedesti, e ben m'udisti un giorno Nella dolce vagir picciola culla.

Ma ohimè! novello flutto e nasce, e nacque, E nascerà, mentr'io verrotti intorno Il mio crin bianco a rimirar nell'acque.

## I FENOMENI DELLA VISIONE

#### LXXV.

Pingonsi capovolte immagnette Sulla retina allor che si diparte Raggio di luce da ciascuna parte Dell'oggetto guardato, e vi riflette.

Le immagini gentili e picciolette

Son due, se due son gli occhi; e con qual arte
Sol una ne vediam, in dotte carte
Il fisico sottil spiegar promette.

So che quando t'ascolto, e tanto imparo Ammirando lo spirto onde mi bei, Due Clori contemplar saríami caro.

Ma temo, ahi! temo che a rovescio pinta Raddoppiata così io ti vedrei, E fuggirían le grazie onde sei cinta.

#### L A

## FIGLIA DELL' ARIA

### LXXVI.

Aerea stanza fra la terra e 'l Sole S'è ver ch'abbia lassù creata cosa, Certo una schiera aligera vezzosa Con piè di neve vi farà carole:

Certo avrà d'oro 'l crin, e le parole Dolci com' ora ch' è tra'fior nascosa: Certo leggiadramente generosa Si cingerà di rose e di viole.

Nice ha di neve'l piè, la chioma d'oro, Soavi i detti, e di bei fiori è cinta; Una figlia del ciel sarebbe mai?

Le mancan l'ali... inutile tesoro! Forse a deporle dal suo cuor fu spinta Col suo Tirsi quaggiù felice assai.

## GIUOCO DEL BINDOLO

OSSIA

## DELL' ALTALENA

## LXXVII.

Vedi quella leggiadra seggioletta Che s'annoda a due piante, e in aria pende; Rapidissimamente or sale, or scende, Quando la mano altrui suo corso affretta.

Siedi, o ninfa arditella e vezzosetta; Siedi, la spingo: oh, vedi, che si fende L'aria che già da te la legge prende, E'n due si parte al volo tuo soggetta.

Seggiola tal fama è ch'avesse in Gnido
La bella Diva, e che a due mirti alteri
La sospendesse col suo cinto infido:

E fama è che talor le Grazie stesse Vi sedessero sopra, e co'leggieri Zeffiretti'l Piacer la sospingesse.

## IL TEMPO

#### LXXVIII.

Un veglio alato sommamente edace M'apparve un giorno tra l'Aonio coro, Ei m'afferrò con la sua mano audace, E mi svelse dal crin l'eterno alloro.

Sclamarono le Muse: il soffri in pace?

Nè riaver tu tenti il tuo tesoro?

Se'l vuoi, gridommi il predator vorace,
Fa'cuor subitamente, o lo divoro.

Se lotti meco, della dura lotta È questo'l prezzo, ma paventa e temi, Ch'io te coll'opre di tua mente inghiotta.

Ahr! da quel di tarpate le mie piame, Mi rimbomban sul cuor que' detti estremi, Orribil detti d'un orribil Nume.

## LA LUCERNA

#### LXXIX

O lucernuzza, che i notturni orrori Irraggi in parte di mia stanza oscura, Esce fiochetta la tua luce fuori, Ora sfavilla, ed or s'asconde e fura.

Spegniti lucernuzza: in cento errori Volano i sogni fra le quete mura: Fra le cortine i più vivaci fiori Sparge la turba folleggiante e pura.

Ahi, lucernuzza! fra le mie cortine Passando il raggio tuo dolce cadente Turba le immaginette a me vicine.

Perche le turbi, o luce misgradita? Sai ch'all'accesa mia fervida mente La vita è sonno, il caro sonno è vita.

## L'ESTR'O

#### LXXX.

Farfalla è l'estro; e se fermarlo credi Semplice troppo il tuo desir t'inganna; Ei le catene ad isfuggir s'affanna, Ed a suo genio volteggiar lo vedi.

Farfalla è l'estro; e se'n tua cura eccedi, E se imporgli tu vuoi legge tiranna, Egli all'esiglio si risolve e danna, E invan superbo lo ricerchi e chiedi.

Farfalla è l'estro; e se lo serri, e domi, E vuoi guardarlo colla man tua greve, Del suo pregio maggior tutto lo schiomi.

E quindi ancor liberamente uscito Sen fugge altrove, e solo a te la lieve Polve in sua vece si riman sul dito.

## LA FANTASIA

### LXXXI.

Movendo il piede in regolato giro Vidi le trine Grazie in sull'erbetta, E'l Brio sull'ali della molle auretta Sedersi lieto in trono di zaffiro.

Alternando dolcissimo respiro Dormían le Muse sulla piaggia eletta, E con la chioma sua crespa negletta Usci Bacco gentil, le Ninfe usciro.

La Fantasia movendo il suo pennello Iva su foglia d'una fresca rosa Pingendo a suo piacer quadro sì bello.

E a me rivolta: in questi luoghi alpestri, Disse, la cara cetra appendi e posa, E l'arte impara da sì gran maestri.

## IN MORTE

## DI GIOSEFFINA

## PROVANA RIPA

### LXXXII.

Se l'increato Amor ti mira, ed ode Pietosamente il suon de'preghi tuoi Misti col suon di sua perenne lode, Ottiemmi pace tu che farlo puoi.

Tempo con Morte la tua salma rode, Memoria fugge, ella morrà con noi; Ma so che nel tuo cuor beando gode Chi fatti speglio vivo a' raggi suoi.

Da che divise siam, candido giorno
Non sorse, e stassi al cuor di te ripieno
Nube di morte ottenebrata intorno.

Sola nel cieco allegro mondo sono; Io sempre, ah sempre piansi al pianto tuo! Or tu perchè lasciarmi in abbandono?

#### LXXXIII.

Dietro al gran velo della notte oscura
Flebile voce al mio languir si duole,
Odo il suon delle angeliche parole
Soavemente dir: chi mi ti fura?

Sciolse I mio fragil vel Sorte e Natura,
Anzi il volere del divino Sole;
A che piangi così i ti racconsole,
Pensier, che Umanità passa e non dura.

Avrai pur calma nel mio seno e pace,

Che qui ti aspetto, e 'l rimaner fia corto;

Io le porgo le palme, e, ferma! sclamo;

Io t'amo ancor... Ella rifugge e tacé.

Ahi più non m'ode! e va mio grido assorto
Per l'aer vano ridicendo: t'amo!

#### LXXXIV.

S' io fanciulletta rivolgeva il piede Col pensier che attraeva il tuo candore Alla tranquilla tua placida sede, Rideami il volto, e palpitava il cuore.

Ah! l'alma ancor rammenta, ancora vede E le dolci accoglienze, e'l dolce amore; Udir per anco il romoroso crede Allegro, puerile, alto clamore.

Adulta ti serbai la fè soave, E se mai volsi al tuo novello seggio, Recaivi meco la dolcezza antica:

Or guata indietro mio pensier, che pave Quell'avvenire ù non ti sento e veggio, Oh d' ogni mia stagion fedele Amica!

#### LXXXV.

Sovra'l carro del Sol vid'io colei, Che mi fea dolce quest'amara vita; Piovevan gemme i crini sciolti e bei Giù per la strada del cielo fiorita.

No! così vaga da che la perdei Dal giorno dell'amara dipartita, Nè così chiara su questi occhi miei Non balenò la sua vista gradita.

Come a balcone d'òr stava del cielo Tra'l bel fulgore, e colla man di neve Mezzo schiudev'il rilucente velo.

Oh gioja assai maggior d'ogni mio vanto, Se da quel fonte ove la luce beve Ella vien tratta al suon mesto del canto! Saluzzo T. I.

.

#### LXXXVI.

È questa l'ora! è questa l'ora stessa
Ch' io teco pur sedei sotto quel faggio;
Notte stellata lucida s'appressa,
E risplende del Sol l'ultimo raggio.

Qui pur mi giaccio immobile ed oppressa, E cupa guato sovra 'I suol selvaggio, Mentre mie chiome sospirosa anch' essa Lambe l'auretta del ridente maggio.

Qui t'aspetto, qual pria tu m'aspettavi, E invan ragion mi va gridando in cuore Che più non tornerai come tornavi.

La tua voce, r tuoi passi, in dolce inganno Rapita ascolto; ah! senza'l caro errore, Ah qual vivrei fra sì penoso affanno!

#### LXXXVII

Ella è pur dessa!... quel soave riso Ecco sul labbro morbido ridente, Ecco'l bel guardo tenero languente, E i dolci vezzi del sereno viso.

Stommi col guardo mutamente fiso, Nè più 'l fiero dolor l' anima sente, Che un vivo, un forte immaginare ardente Ha'l mesto cuor dalla ragion diviso:

Aspetto, ahi van desir! ch'ella favelli, E co' teneri nomi, onde solea Chiamarmi un tempo, me dolente appelli.

Taccio, spero, la guardo; alfine il santo Volto corro a baciar; la tela rea Cede al mio bacio, ed io mi sciolgo in pianto.

#### LXXXVIII.

lo piango e'l pianto doloroso e vano Tuo cuor, misera me! non cura e vede; Forse svanito ogni pensiero umano Scordasti la mia lunga e pura fede?

O più non vedi il lagrimare insano, O nol compiangi or ch'egli tanto eccede; Ahi come fatto è l'amor tuo lontano Da questa mia mortale afflitta sede!

Tutta t'involvi nel gran Sole eterno, Scintilla accesa di quel fuoco vivo Vibri fulgor con gli angioletti alterno:

Mentre del pensier mio di gioja scrivo Fa cupo duolo asprissimo governo, Ch'io non ti vedo, e più non t'odo, e vivo.

#### LXXXIX.

Vibrato ha Morte pur l'iniquo telo, E sciolta è l'alma veritiera e pura, Io del marmo la chiedo al freddo gelo, Alla umana volubile natura.

La chiedo invano al non pietoso cielo,

Che Lei beando mie speranze fura:

A te mi volgo, invan mi volgo, oh dura

Terra, che cuopri suo caduco velo.

Orrida vista d'immenso dolore! Indarno prego e piango al nudo sasso, Egli non sente il pianger mio d'amore:

Tuoi giorni asperse eternità d'oblio, Oh tu sì cara! ed io rimango? e'l lasso Viver non sciolse quello eterno addio?

#### XC.

Era la chiara folgorante stella
Che'l cuor traeva ed i pensieri a riva
Spenta, velata, di sua luce priva
Fra la crudele occidental procella.

Al soffiar d'aura dolorosa e fella Dal bruno ciel pallida luce usciva; Io pel cammino stanca fuggitiva Cercava la mia scorta antica e bella.

Solo poteva il mio solo pianeta Al pavido segnar piede fugace La dubbia scelta della dubbia meta.

Or stommi, e manca l'ardir mio primiero, Stommi tra cieca non curante pace, Che vedo Morte al fin d'ogni sentiero.

#### XCI.

Dov'è quel caro, quel soave pianto, Pianto di dolce non mentito amore, Che al solo udir del tenero mio canto Tante volte ti uscì dagli occhi fuore?

Dov' è lo sguardo ù sfavillava il tanto Di me ripieno tuo sensibil cuore? Dov'è'l desio d'onor sublime e santo? Dove il semplice tuo nobil candore?

Dov'è 'l sorriso che ogni detto mio Ogni scherzo leggier nascer facea? Tutto mi ha tolto, ah tutto! il destin rio.

Sol men rimane la memoria amara, E dall'amor, ch'eterno io mi credea, A non amar quaggiù quest'alma impara.

#### XCII.

A venticel simile odo lontano Tenera voce languida dolente; L'orecchio no, ma l'anima ne sente Il favellare armonioso e piano.

Ella mi chiama, ed io piangendo invano Seguo'l mio vivo immaginare ardente; Veggo l'Amica balenar presente, E m'alzo e spingo ad afferrar sua mano.

Lenta ella passa, lenta il nome mio Ripete, sospirosa pellegrina, E fammi un dolce di morir desio.

Ch'io l'odo fuora del terreno velo Dirmi: a che tardi? fugge la mattina, Ed io t'aspetto sul meriggio in cielo.

#### XCIII.

Fallace senso è l'amistà fallace, Onde si fregia ogni volubil cuore; Iniquo senso è l' folleggiar mendace, Che dai men fidi vien nomato amore:

Lusinga è gloria, è l so! lusinga è pace Che men stabil di gloria ha men fulgore, Fa dura guerra il duro Tempo edace Alla credula speme ed al candore.

Oh tu cagione del mio lungo pianto No! non fia ver ch'altri t'involi mai Parte d'un'alma che ti piacque tanto.

Ma s'io mi serbo qual veduta m'hai Egli è favor di sorte, e non mio vanto, Che diemmi scuola d'infiniti guai.

## CANZONI

## ADIGEA (1)

## PER MALATTIA DELLA CONTESSA PROSPERA DI SANDIGLIANO

Non greca donna, ch'a' sicionii lidi Rechi le lunghe chiome appie dell'are, E con dolenti stridi Turbi l'aure serene a te sì care; O bella di Lampezia eccelsa figlia, Or a cantar s'appiglia

(1) Igea divinità della salute, figliuola di Lampezia, e sorella di Panacea, era venerata in Sicione, ove le donne ad una statua di lei dedicavano le lor chionne. Nella strofa III si accenna Ebe Dea della gioventà, e sposa in cielo di Ercole: e si accenna pure Minerva, che sdegnata co' Rodiani cambiato avea quel soggiorno con quel di Atene.

Le tue virtuti ignote ad uom volgare; Ma canto lento e tardo Porge co'voti ninfa boschereccia Solita i carmi con l'acuto dardo Sull'inegual corteccia Incider lungi da profano sguardo. È ver, che al primo albor di verde etate S' alza talor torbida nube oscura, E leggiadra beltate, Come raccolto fior, passa immatura. Troppo sovente all'are tue d'intorno Un pastorello adorno Di rose colte in sen della natura Piange l'acerbo affanno Che piange sul suo volto atri pallori. Misera vita! troppo breve inganno! Infelici languori Troncan la speme sul fiorir dell'anno. Sull'egre piume pallidetto il volto Oppressa sen giacea ninfa vezzosa; Il crine all' aura sciolto Piangea d'Alcide la celeste sposa; Le Grazie curve sul dolente letto

Stavano al crudo obbietto.

Languiva a lei vicin la generosa Diva, che un di sdegnata Volse ad Atene e sen fuggì da Rodi: Vermiglia Igea, tua germana amata V' era, per cui tu godi Riacquistar la forza tua scemata. Genj vi son, che dell'umano sangue Satollano in Averno ingorda sete. S'in mirar uom esangue, Che valicò l'intorbidato Lete, Tanto iniquo contento in lor si desta, Lungi la man funesta Ch' ogni cosa quaggiù raccoglie e miete. Piace virtute a' numi, E se premio da'numi ottien virtute E spirto eccelso e nobili costumi, Verrà bella salute A ravvivar dell' egra ninfa i lumi. Prospera non cadrà: d'amico Dio Sú d'essa veglia la divina possa: A dar l'estremo addio Ad ogni ninfa dall' affetto scossa Non fia Prospera no, costretta mai. I languidetti rai

Lievemente ravviva, e l'atra fossa
Invida serra Morte,
E fresco Genio con la molle destra
Le ferree chiude rugginose porte:
Che la gente terrestra
Dividon dall'estinta e muta corte.
Canzon, qual ti lusinga
Vana speranza che nel cuor s'ammorza?
Vanne cheta è solinga,
Che non ti dier gli Dei lena nè forza.
Se a breve vita giungi,
Misera, non sperar d'irten più lungi.

PER

# LA CONVALESCENZA DELLA MEDESIMA

II.

Bella Faustina, che i soavi carmi Dolce sciogliesti sulla patria riva, Non atroce guerrier, che, lorde l'armi D'immondo sangue, su la polve scriva Sentier di morte; non armato legno Ch'al più lontano segno Drizzi veloce la felice prora, Meta si fece il tuo gentil ingegno; Ma dalla prima tua beata aurora Ne' carmi che vergasti Tenero genio a sospirar guidasti. Al pianger dolce di un amico vate Chi non sparse talor teneri pianti? Quando pieni di candida onestate Sciogli gli eterni generosi canti, Abitatrice dell'empirea stanza, La speme che m'avanza Di spiegar con parole il mio dolore

In te ripongo, e con maggior costanza Tutto s'affida a te questo mio cuore: Dell'ardir tuo ripieno

Dell' ardir tuo ripieno
Arder di gloria me lo sento in seno.
Ov'è chi dice, che non ferve un nume
Ad immortal cantor nel nobil petto,
Quando celeste non compresso lume
Nell'agitato cuor cerca ricetto;
Quand'ei lo sguardo indagator sospinge
Su quel che gli dipinge
Novell'oggetto accesa fantasia;
Quando sul volto suo tutto si pinge
Ciò che in carte ritrar egli vorria?
No, nol direte voi,
Cantori eterni degli eterni eroi.

Cantori eterni degli eterni eroi.
In fredda notte lassa peregrina
Son io che gira su straniera arena,
Ed inquieta l'ora mattutina
Invano aspetta di spavento piena.
Almo soggetto volgo nella mente:
Ah! taccia chi non sente
Il nobil prezzo d'un eterno alloro.
Per l'itale contrade alteramente
Di donne invitte nell'eccelso coro,
Di te, Prospera, canto,

Prospera d'Eridano eterno vanto. Ahi di fiero languor opra infelice! Prospera giace, nè l'acerbo corso Può fermar di sue pene ardir felice. Menzognero poter, che il tempo scorso Diè del Parnaso ai sacri abitatori, Perchè non mi rincori? E perchè mai sull'animosa lira In leggiadretti fortunati errori La bell'aura di Pindo non s'aggira? Aura de'numi figlia, Che il forte immaginar desta e consiglia. Non quel poter che dallo Stigio impero Euridice guidava al buon consorte, Non quel vorrei ch'oltre mortal pensiero Edificò di Tebe e muri e porte, Scherzando d'Anfione in sulla cetra; Che aleggiare per l'etra Non puote sesso fral in frale etate: Ma stral di morte sulla ria faretra, Cui guida l'empia man di crudeltate, Io distornar vorrei, S'avesser tal potere i carmi miei. Ma che? su fresca riva e geníale, Figlio leggiadro del primier mattino

Zeffiretto leggier librando l' ale Scende veloce dal pendio vicino; Balena all' austro l'azzurrigno cielo; Di verdeggiante velo Gli ameni campi ricoperti veggio; Fuggon l' orrido verno e 'l freddo gelo. Ah! tra la speme ed il timore ondeggio; Onde avvien che s'infiora Innanzi tempo la vermiglia aurora? E donde avvien che si novella forza Nascer mi sento? quai vezzose Dive Fendon de' tronchi la divisa scorza, E stampan sul terren l'orme giulive? Driadi son; sull' Eridania sponda Tutte uscite dall' onda Najadi belle vi aggiungete a loro. Oh qual vivo piacer l'alma circonda! Di spirto e di beltà dolce tesoro Onor di questa riva, Lo vuole il giusto ciel, Prospera viva!

Torna, canzon, a bella ninfa appresso, E prendi dal mio dir saggio ardimento, Che se merto maggior non t'è concesso Parte le spiegherai del mio contento. Saluzzo T. I.

#### 112

### ALL' AMICA

# GIUSEPPA PROVANA

#### ·III.

Quando colei, che nelle corti antiche,
Che i prischi Franchi a cortesia fer seggio,
Ebbe sede tra vati e donne amiche,
D'alme voglie pudiche
E d'altera beltà fastosa veggio
Irsen per opra d'immortal cantore,
Egual poter in cuore
A quel del gran Francesco i'mi vorrei,
E nel nobil ardore
Vezzosa amata ninfa io canterei.
Se quella donna, che su'lidi trasse
Armata d'onesta forte naviglio,
Meraviglia e stupor un di costasse
Alle turbe già lasse,
Che sbigottiva il suo crudel periglio,

L'eccelse prose, ed i soavi versi De' cantori diversi Ben ne fan proya a noi, che i di migliori Traggiam di vita immersi In tanti opposti viziosi errori. Ma ben maggior, donna gentil, si rende Se vita queta ad innocenza accoppia. Saggio Spartan nel popol suo riprende Colei che l'alma accende D'un van desir che le sciagure addoppia. Semplicità di vera gloria è fonte. Io rivolgo la fronte Al patrio lito, all' Eridanie arene; E a piè del nostro monte Vergin più degna di trovare ho spene. Vergine forte, che nel sen racchiude Spirto ch' umanitate onora e fregia, E quanto ha d'immortal somma virtude In dolce gioventude, Quanto in donna gentil s'ammira e pregia: Vergine che ad esempio al mondo scelse Il ciel di grazie eccelse, Non per premer corsier, o stringer armi, Non per impugnar else,

Ma per virtù ch'invido cuor disarmi. Vergine saggia! ella a cantar m'invita Sulla tenera cetra incolte rime, Ch' io le sacrai della passata vita La stagione gradita, E l'ultim'ore mie come le prime: Vergine non mortal, no, ma celeste, Ch'ogni detto riveste Di leggiadria, od a bei giochi volta Sia tra giovani oneste, O tra cure maggior vada raccolta. Canzon, tardi m'accorgo, Che beltate immortale invano adorni: Io te degna non scorgo Di salir ove mena i dolci giorni: Pur, qualunque tu sii, fa'ch' ella veggia, Che nulla a lei questo mio cuor pareggia.

#### AL CONTE

# PROSPEROBALBO

#### IN MORTE

DELLA CONTESSA

#### ENRICHETTA TAPPARELLI

SUA CONSORTE

#### IV.

Torreggiante nel mar superbo scoglio Cinto di nembi fiammeggianti intorno, Che chiudono nel sen tempesta e lutto Crebri velando i primi raggi Eoi, Con magnanimo orgoglio Imperturbabil vede a' piedi suoi Romper l'irato flutto, Ch'orribilmente alto mugghiando passa, E sollevando asciutto
L'irsuto capo, maestosa massa, Dice: io mi siedo sopra eterno soglio,

Nè a me fa guerra d'una nube il velo, O'l vano fuoco che serpeggia in cielo. Cosi Zenon nella severa scuola Saggio perfetto disegnando finse, E se natura cangia, e'l tempo vola, E segna il mondo di fatal rovina, Impassibil immobile lo pinse. Ma in qual città latina, O in qual straniera troveremo il saggio, Che del destin nemico Al non pensato oltraggio, D'ogni suo ben mendico Non pieghi'l capo sotto il fier servaggio, Ed alma troppo ardita Vagheggi con piacer la sua ferita? O tu cresciuto all'ombra veneranda Del rigoglioso verdeggiante alloro, Caro all'egidarmata e forte Diva, Che nacque in guisa strana ed ammiranda Dalla cervice dell' eterno Giove, Prospero, quando nel tuo seno piove Nembo d'aspro martoro, Forse potresti trattenere il pianto Per dura anima schiva

Avida d' un sognato e folle vanto? Io, che la dolce tua consorte ploro, Certo nol posso: nel comune danno Saría delitto il non sentire affanno. Dalla più chiara stella,

Ch'ardesse in cielo d'immortal faville, La tua sposa sortì l'anima bella,

Sulla sua cuna venustà splendea,

Ed Aglaja tergea

Le sue primiere lagrimose stille. Terpsicore gentil coi veli adorni

Scese, e col piè discinto,

Come talor va carolando d'Ida Ne' fioriti soggiorni,

Ad erudir la fanciullina prese

Coll'armonia che 'n mezzo al ciel s'annida, E ch'è alle Muse fertil madre; appese

Il serto vario-pinto

All'arpicordo aurato,

E da quel di venne a sederle a lato.

Prospero, oh Dio! che credere Non può tanta virtù chi non la vide; Io sì, che negli azzurri occhi sinceri

I candidi pensieri

Leggea del cuor già per ragion sublime. L'alma mia semplicetta e giovenile, Ch' ora da sì gran ben morte divide, Nelle stagion mie prime Ammirò con stupor luce divina Oltre l'usato eccedere Nell'eccelsa leggiadra pellegrina, Sì che al sommo piacer somma paura Dovette, ohimè! succedere: Che per legge severa Cosa bella quaggiù passa e non dura, Fuggendo qual mattin di primavera, E breve fa di sua vaghezza mostra Spirto divin nella terrena chiostra. Ma perchè la speranza In sensibile cuor pronta rinasce, E occultamente serpeggiando avanza, Cessar del dubbio le ferali ambasce, Qualor di rosa e d'edere Imene inghirlandato, Pinto nell'occhio che sfavilla e ride, Ahi menzogner! vostro destin beato, Al decimo sest'anno, in cui fioriva Sull' Eridania riva

Il vivere di lei veloce e grato, Fra gl'inni delle Grazie in terra scese . E al raggio di virtù la face accese. La gioventute florida Il non previsto orror d'un vel copría, E con la destra rorida Amabilmente apría L'ultima està del quarto lustro appena: D'immensa doglia piena Passò l' ora fatal le brune porte Tarpando al fato le dorate penne. Invocata pietosa Ilizia venne, Non come un dì d' Alcmena Vista fu già dentro le stanze aurate Con le dita intralciate Minacciar l'immatura estrema sorte, Ma la fronte serena E la pietate in viso Celava Morte nel fatal sorriso. Ahi momento d'angoscia e di terrore! Se di quel caso acerbo Dura memoria serbo, Ombra adorata, il dica il mio dolore.

Nell' età giovanetta,

Infelice Enrichetta Di quest'anima mia parte migliore, Dipartita da noi, sulla tua sfera Teco portasti il nostro vivo amore. Bell'aurora così dolce foriera Del luccicante Sol che'l mondo avviva Langue cadendo in ciel di vita priva. O di prole gentil inclito padre, Chi può il sostegno rendere A' tuoi diletti figli? Chi può co'dolci lusinghier consigli Gioja pietosa accendere In Metilde infelice? Ahi sposo! ahi figli! ahi madre! Chi degno più della pietate altrui, Mercè la morte ultrice, Sarà di tutti nui, Ora, che poca terra Nostra speranza rigogliosa serra? Canzon, che piangi sovra 'l mio dolore, E porti in fronte d'Enrichetta il nome, Altrui dirai, siccome L'abbiam noi tutti eternamente in cuore.

## A CARLO DENINA

v.

Signor di nostra vita, Che nel celeste impero Premi una ruota che non volve mai; Ove di man scolpita È dell' eterno vero Legge di ciò che tu sperar ci fai; Se i folgoranti rai Unqua fissar guardo mortal soffrío, E se talor vicino A scendere 'l destino Cangiò d'aspetto al cenno sol d'Iddio. Dell' Apennino al piede Volga la tua pietà che tutto vede. Qui, ben lo sai, che donna Molle di pianto amaro Siede su'prischi suoi rotti trofei, E l'antica colonna,

Che le facea riparo,
Guarda con smania calpestar da'rei.
O tu, che padre sei,
Dall'infelice terra,
Nel di cui sen reina
Sta la città Latina,
Allontanar tu puoi l'acerba guerra.
Signor, venga tra' nostri
Quella pietà che l'amor tuo ci mostri.
E tu, che te ne giaci
Entro gli amari pianti,
Italia mia, dal tuo dolor ti desta;
Invano non ti sfaci.
Gli atti dolenti e santi
Vide 'l Signor, e la tua pace è questa.

Di tua sorte funesta
Deponi pur l'affanno,
Deponi 'l bruno ammanto,
E, tuo primiero vanto,
Riparin le bell'arti un tanto danno.
Talor perduto bene
Può d' un altro maggior aprir la spene.
Tacqui ciò detto; ed ella

Rispondendo si volse,

Mesta tuttora e lagrimosa in viso. Mia sorte non è quella, Che tutto a me si tolse; L'onor dell'armi ha lo stranier conquiso, Ed ecco pur diviso Dal mio suolo infelice L'onor de'sommi ingegni, Che gli studj più degni Rifioriscano or mai sperar non lice: La mia novella scorta Ho ancor perduta, ogni speranza è morta. Dicea la bella Diva; Carlo con dotta destra Fè germogliar mio suol d' eterno alloro. D'ogni virtù più schiva La bell' alma maestra Ha di dottrina e di ragion tesoro. Chi mai per mio ristoro Mi rende'l mio scrittore? Rasserenar potrebbe, Ed egli lo dovrebbe, Misera me! il lacerato cuore, Volea più dir; ma'l detto Tra penosi sospir troncò l'affetto.

Carlo, tu'l vedi, altera
Di nobil suol reina
La bella Italia tra gli affanni suoi
Rivederti non spera,
E come sua dottrina
Negletta andrà ben tu pensarlo puoi;
Deh! ritorna tra noi
Ad allumar la face
Della speranza; il giorno
Alfin risplenda intorno,
In cui trionferan scienza e pace.
Qui dove ognun t'onora
Sia tua venuta di quel di l'aurora.
Canzon, sai pur che Carlo
Un tempo mi fu guida
Quando presi a vergar gl'incolti carn

Quando presi a vergar gl'incolti carmi. Tu vanne ad onorarlo, Chè di Sprea sulle rive egli s'annida. Sprezza il rumor dell'armi, Ed umilmente volta a quelle sponde Pingi l'Italia, a cui suo ben s'asconde.

# ALLO STESSO

#### VI.

Quando al meriggio sulla rocca irsuta Piomba d'ardente Sol raggio cocente Arde Natura, e muta L'auretta del mattin più non si sente; Ma sulla vetta alpina Alle nubi vicina Accende il rogo d'immortal Fenice Quell'istesso vivace e forte ardore, Che inaridisce il fonte, uccide il fiore. Al grande è vita ciò ch'al vile è morte, Nè può invida sorte Coprir d'ignobil polve L'ossa del Magno, che morì da forte, O che con dotto canto Securo ottenne e non comprato vanto. Sino agli ultimi di del mondo nostro, Benchè mortale, avrai egregia vita, O nobil Carlo, cui non oro od ostro Ottenne luce somma ed infinita,

Ma sol divino inchiostro Ch'opra vergò a saggio re gradita, Gradita a ognun che la virtute adora, E che l'ingegno onora, Per cui tuo nome ad ogni labbro amico Scorre l'umano chiostro;

Oh degno in ver del più bel tempo antico! Ma quando, ahi! quando me stessa rimiro

Mista ad ignobil vulgo in sozza valle,
E che sull'erto calle
Tanto lungi da me la gloria ammiro,
O Carlo, oh come vuoi che nel mio seno
L'ardir non venga meno?
Sai ch'all'Aonia sponda

Chi primiera non va , mal va seconda . Pur impossibil fia

Tacer, benchè sia la mia cetra umile.
Se 'l tuo spirto gentile
Applaude, ahi troppo! all' arditezza mia,
Farà del tuo bel cuor eterna fede
La mia rozza canzon a chi nol vede.
Ingegno vil d'invidia sol capace
È simile a torrente

È simile a torrente Che brevi istanti vive a'danni altrui.

Ve'! ve'! come repente Orrendamente audace Soverchia i lidi sui; Roco mugghiante l'onda Gli argini opposti inonda, Abbatte, e strugge nel feroce corso; Sulla deserta sponda Il misero cultor chiede soccorso; Ma breve dura la terribil possa, E torna l'onda alla ristretta fossa. Ingegno vero e grande Simil è a fiume maestoso e lento, Che in cento campi e cento Feconditate ed allegrezza spande. Di vivissima gioja un dolce grido Echeggia in ogni lido, E volve l'acqua sino al mar sicura, Che nel letto tranquillo eterna dura. Vola, canzon, sopra quel lido estrano Dove splende d'onor superno raggio: Dopo lungo víaggio Carlo ti stenderà pietosa mano: Digli allor rispettosa: il nome mio Tu solo salverai da eterno oblío. Saluzzo T. I.

#### AL CAVALIERE

# FELICE CACHERANO

D' OSASCO

IN LODE

#### DI TERESA BANDETTINI

#### VII

Spirto di fuoco, che volteggi e passi Sul facil labbro di cantor verace, E nobilmente audace Meraviglia e stupor indietro lassi; Spirto di fuoco, che sul labbro altero Di vergin sacre al Sole, Ispirator di armoniosi accenti, Ispirator di nobile pensiero, Spingesti le parole, Così che 'l vulgo in Focide adunato Sul tripode beato Del Delfic antro udio Come ponno cangiar pochi momenti Cosa mortal, se la sconvolge un Dio, In cosa sovrumana, e come forte

Donna di sè maggior vincea la morte. S'è ver, che care a te sono le figlie Dell'italica terra; S'è ver, ch'albergo in femminile petto, Ch'alma vivace serra. Da te, spirto divin, talora eletto Si vide sì, che l'occhio invido chiuso Tacque la gente, che 'l mio sesso danna Per un antico error all'ago, al fuso; Scendi! deh scendi! o spirto, o fuoco, o nume; D'aquila i' vo' le piume, I' vo' fissare il Sol, cui non appanna Nube benchè leggiera Ma per usanza umil, per genio altera Come degg' io fissar il Sol sereno, Spirto immortal, s'io non ti chiudo in seno? Ma dove sono? ah! vedi, Felice, ah vedi: l'Appennino è questo, Che 'l colto pian dove nascemmo adombra. Di quelle rocche all'ombra Italia, Italia, perchè mesta siedi? Copre la tua beltà sanguigno velo; Ahi! che'l mio cuor di tua mestizia è mesto. Italia è cieca, e chiusi gli occhi al giorno Più non puote mirar limpido cielo.

Sul fulminato stelo
Di quell'allòr che le cresceva intorno
Misera posa, ed a' suoi piè si volve,
Tra l'ossa, tra la polve,
Torrente caldo di vivace sangue.
Versando stille d'interrotto pianto,
Il bel labbro che langue,
Ch'ebbe di venustà superbo vanto,
Porge la donna a quell'infesto flutto,
Nè dissetarsi puote a ciglio asciutto,
Ch' or, non più come già ne' di felici,
Sangue de' figli or bee, non de'nemici.
Geme, tra speco e speco

A lei risponde or sospiroso or muto
Alternamente il solo gufo e l'eco.
Su rosse nubi cavalcando Morte
Digrigua il raro lungo dente acuto,
Ed apre al Tempo le temute porte.
Ah! chi ci salva? ah! chi ci reca ajuto?
Par che virtù miseramente assonne,
Nè più pietate dal destin n' impetra.
O almen chi ci consola?
Dov'è, dov'è la cetra,
Che le ausoniche donne
Feron sovente risuonare all'etra?

Perchè oblíata e sola Da quella palma, ch'ombreggiando scende, La gloríosa antica cetra pende? Donna non vi sarà, che possa'l pianto Scemar d'Italia con suo dolce canto? Spenta è la fiamma ch'altre volte ardea Nel sensibile cuor di colta gente, Nè più come solea Dotta canzone risuonar si sente: Ma che dico? che parlo? entro dell'alma Scende soave calma. Udisti? dolce dolce Voce che l'aer molce Simile all'ondeggiar d'aura leggiera Nella tranquilla sera. Ah! chi è costei che dell'età maggiore Rende all'Italia il suo passato onore? Deh! chi le diede quel famoso cinto, Dove stanno le grazie, il vezzo, il riso, Ond' essa 'l cuor d'ogni più scrivo ha vinto, Ond' ogni spirto è dal suo dir conquiso. Certo sacrollo a lei nel di che nacque L'alma figlia dell'acque, Sì che piacer e tenerezza imprime Il sospirar delle vezzose rime.

Amarilli è costei, ch'ovunque muove Con l'opre altere e conte Gioja divina piove. Erato il crin le cinse Con la sua man di neve Di ghirlandella leggiadretta e lieve, E'l suo pettine d'òr con rose avvinse; Indi baciolla in fronte, E vienne meco, disse al sacro monte. A te, Donna immortale, Deggio quel fuoco che'l mio petto inonda: Per te sciolta dal frale Velo che mi circonda Nuova natura ammiro. Avess' io come tu del genio l'ale! Alii mio vano desiro! Volta l'Italia a te sorride; oh Dio! Perchè mai non poss'io Meritarnii così, ch' Italia colta Dolcemente sorrida a me rivolta? S'è ver, che terra sia la salma, ah dimmi, È raggio l'alma dell'eterno foco? Onde sublime gioco Ogni fibra del cuor agita e scuote. Ah! quando dipartimmi . . .

L'alto fattore dall'eterne ruote, Certo mi diè dell'armonia celeste Innato amor, onde 'l mio cuor percuote Magica forza, che così m'investe, Ch'io nel provarla sento Un contento maggior d'ogni contento.

Felice, oh te beato!

Che ti concede'l fato
Di rimirar costei, cui rese omaggio
Un cantor colto e saggio (1)
Usato sol a celebrar gli eroi;
E udirla allora poi
Che pittrice del ver l'abbella e informa
Di si leggiadra forma,
Ch' Italia mia terger si può le ciglia,
Madre famosa di si nobil figlia.

Canzon, vanne a Felice,
Che m'inviò leggiadro carme in dono.
Rammenta ciò che giova, e ciò che lice;
Celati altrui, se brami aver perdono;
Poichè le incolte cose
Deggiono star modestamente ascose.

<sup>(1)</sup> Si accenna un sonetto di Vittorio Alfieri in lode della medesima.

#### PER

# LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI

DEL CAVALIERE ABATE

# CESARE SALUZZO (1)

#### VIII.

Stringendo 'I fren, onde superbo accoppia Sulle nubi del ciel Eto e Piroo, Al lito opposto del bel lito Eoo Guidava il Sol velocemente ardita La rilucente coppia:

Tutto aveva nel mondo e moto e vita:
Ma l'uom di terra fatto,
Sulla terra giacea,
E di Giapeto il figlio,
Che formato l'avea,
A destarlo non atto

<sup>(1)</sup> Nella strofa VI. si accenna un' Accedemia poetica che tenevasi in casa.

Chiedea rivolto al ciel qualche consiglio: A che val, sospirando egli dicea, Quella divina forma, S'avvien ch'eternamente ei giaccia e dorma? Scese dal ciel Minerva.

Non quella Dea che altera Colla ruvida man impugna l'asta. Quella bensì, che d'ogni cosa osserva Indagatrice la cagion primiera, Cui la corona d'un ulivo basta: Scese dell'uom ad ammirar l'eccelsa Fronte, specchio mortal d'eterno Sole. Sotto arboscello ove fioría la gelsa Vide'l suo facitore. Che nel soave errore Per riscuoterlo invan facea parole, E a lui volta ridente Avvivò sue speranze a mezzo spente. Là dove volge 'l cielo In cristallino velo Beltà somma infinita. Disse: il mio cuor t'invita A venir meco, e con industre cura Se mai lass ii ritrovi

Nella parte del ciel più eccelsa e pura
Cosa che all'uopo giovi,
lo te la dono: tacque; in quel momento
Furon rapiti con sublime gioco
Alla region del fuoco,
E andaro entrambi a camminar sul vento.
Prometeo vide, che del moto alterno
Di quel bel regno eterno
D'ogni mondo creato intorno intorno
Tenea 'l fuoco governo;
Fuoco erà quel che dispensava 'l giorno,
Ch' infondeva 'l calor in ogni obbietto;
Ei pien d'ardire il petto
In tutte quel soggiorno

Adocchiò solo il fuoco, e dalla sfera, Ove levato s'era,

Un raggio tolse accortamente saggio, E avvivò l'uom con quel superno raggio. Se questa degli Achei fola ingegnosa

Contemplar acconsente

La tua sagace mente

Sacra a devoti riveriti studi;

Di verità nascosa,

Vedrai, germano, i nobil sensi ignudi;

Vedrai, che quella fiamma in noi trasfusa, È del saper la sovrumana luce. Nell'universo infusa Pari ad accorto duce Filosofia, che di Minerva ha nome, Ogni saggio mortal lassù conduce; E le rie passion oppresse e dome Ogni errore disgombra Sì, che fugando l'ombra Nuova esistenza a' fidi suoi comparte Del volgo sonnacchioso in altra parte. German, vedi qual s'apre Immenso campo a te di hella gloria. Non più pastor sull'Eliconia riva Cantando giovanil novella istoria Nosco verrai cinto di fronda estiva. Guidando agnelli saltellanti e capre; Poetica follia. Benchè pregiato in pria, È quell' impiego umile; Tu l'avrai certo a vile Or che fra'saggi dottamente accinto Alla dotta contesa Hai col valor nostra speranza vinto.

Ah in te si veda nobil brama accesa (Perdoni il padre, se favella il cuore) D'emular negli studi il genitore. Ei t'aspetta fregiato Dell' anello onorato, E dell'eccelsa rispettata veste. Voi, Penati tranquilli, ah! voi vedeste Pel giovanil suo vanto Bagnar le gote a genitori il pianto. Ah! scenda ognor così pianto di gioja, Nè mai ti venga a noja, Cesar, l'aspro caminin della virtute. Prometeo fu punito Sol perchè l'uomo ardito Con misere cadute. Opre del senso infermo a lui fatale, Del fuoco si abusò, dono immortale. Canzon, se non poss'io Nel luminoso coro Cinger virile invidíato alloro, Eternare design L'altrui vittoria almen nel canto mio.

## AL PADRE

#### IX.

Come in vuota profonda immensa stanza Fosfore luminoso Di viva luce sempiterno rio, Pago di sua possanza Sedea fra 'l nulla l'increato Iddio; Qualor dal fuoco nel gran volto ascoso Rapidamente uscío Raggio vivace, che si sparse in cento Portentose scintille; Volaron le scintille; in un momento Uscir creati Soli a mille a mille, Sovrá se stessi roteando accesi, Entro'l vuoto sospesi; E roteando insieme udiss' intorno Gridar gran voce da' novelli poli, D' onde novello uscía perenne giorno; Tre volte santo chi dà luce ai Soli.

Sorrise'l Nume, e fu diviso il nulla In turbinose parti, E di que' Soli sparti L'aere si fece vestimento e culla: Ad ogni Sol segnò suo loco il Nume Nell'ampio vuoto, e lo adornò di mondi, Onde ogni Sol circondi Stellata sfera e bella, Alla gran forza ancella, de de la contra ancella Ch'ogni lontana parte la mes mal e i i i i Verso'l suo centro appella; Che'l centro sol vibra dovunque tume: Grande mirabil arte, on cond lab rolen() E mirabil governo Capidamenti usite Dell'immenso Signor d'un regno eterno. Tutti que' mondi, e Soli luminosi ; solustro ! Gran parte al nostro inimaginar nascosi, L'alto Sire divino Min a ilor itaro rigell Con sue possenti dita instrui ineste se prizor Spinge.sopra'l cammin primo segnato; Ne'l segnato cammino sursiani obuscut Torcer potrebbe in più lontano lato Un solo globo aurato, ven ollevon obno 'd' Che sente'l dito guidator vicino, 10/ 911

E la scolpita nell' eterna mente Legge d'universale ordine ei sente: Alla man reverita. Che lo trasse dal niente. Volve intorno ogni Sole: In mirabil carole Volvono i mondi, e s'ode In un carme di lode; Santo! Santo! tre volte Chi le fiamme del ciel in danze ha volte. Come in un folto bosco riginglioso Ogni arbor conta centomila foglie, Nell' universo vastamente pieno Ogni mondo non meno Immenso stuol d'abitatori conta: Qual pellegrin vorría con strane voglie Annoverar d'ogni arbor maestoso Ogni foglinzza non curata, e conta? Passa sulle fogliuzze, e le calpesta Mentre inalza la testa Attonito a mirar l'arbor frondoso: Noi le fogliuzze siam; ma'l pellegrino Non somiglia per noi l'occhio divino. Oh quanti mari in tanti mondi! eppure

Egli sa quante arene ha'l nostro mare: Ei pesa l'onde amare Nel cavo della destra: E la voce maestra. Che insegna agli astri l'armonia celeste, All' usignuolo insegna, Dolce sollievo di sue tristi cure, Le canzonette dolcemente meste. Egli regna: egli regna Or pietoso, or severo, Checchè ne dica l'acciecata terra; Ugualmente in quel forte orrendo impero Gran colosso di guerra, E in quel reame d'api picciolette Dal non curante giardinier neglette. Ei le divine veste Di smeraldi conteste, in int. Dagli ômeri immortali ampio pendenti, Ampio d'intorno sparse, dell' Apre alle afflitte genti: 30 14 px 1611 Al vinto, al vincitor fa dolce invito Di riposar le nubilose fronti Entro 'l grembo infinito: Al vinto, al vincitor sui sacri monti

Apre i mistici fonti,
Onde le labbra scolorite ed arse
Vi porgano color, che sorte inganna,
Color che fanciullini entro la cuna
Fa dondolar fortuna
Sowr' un abisso colla man tiranna.
Ebbre dell'acque di quel sacro rio
S'addormentino pur l'umili torme,
S'addormenti il possente in grembo a Dio,
Che se dorme ciascun, Iddio non dorme.
Nostra ragion non è dal vulgo intesa,

Nè la nostra speranza;
Però cauta t'avanza,
O mia canzone, dagli eventi resa,
Per tua somma ventura,
Modestamente oscura;
Di'al mio buon Genitor, che veglia in cielo
Chi coperse d'un velo
La verità, la sorte, e la paura;
Nè ti curar d'altrui, s' egli ti cura.

# L'ANNO DICIANNOVESIMO

#### Х.

Sorge novella aurora Rugiadosetta e bella Velando col crin d'òr la fronte e'l petto, E mentre 'l ciel s'indora, La più lontana stella Del rinascente dì fugge l'aspetto. Le grazie ed il diletto Danzan per l'aer chiaro: Ebe sciogliendo 'l canto Va raccogliendo intanto Ogni fior ch' esser puote a Febo caro, E con sferza di rose Percuote 'l sonno tra le selve ombrose . Prima che 'l Sol dal cielo Tolga del tutto 'l velo, Di mia solinga stanza Chi chiede a me l'entrata?

Notturno pellegrino Sei forse tu?... Chi mai ti diè baldanza Di turbar mio riposo mattutino? Con aspra voce ingrata, Apri, tu gridi, ch' hai tardato assai; Son pellegrin che non aspetto mai. Ve', ve' ch' io t'apro... oh come Tu nudo fanciullino Ti trovi sul cammino? Chi mai cinse di fior tue bionde chiome? Hai l'ali al capo, al piede. Chi l'ali mai ti diede? Dimmi, perchè ti fidi Andar così discinto, E di periglio cinto Sopra lontani lidi? Ch' hai di straniero 'l volto e la favella: Forse scendesti a noi da qualche stella? No, da stella non vengo, Odo che tu rispondi, Il Tempo sol fu che mi diè l'uscita, E'da lui sol io tengo E l'ali e i capei biondi : Sono il nato pur ora Colla novella aurora

Diciannovesim' Anno di tua vita. Or mi pone natura, " de q'i mi ta tat i't E a vestirmi t'invita; crom o : Vestimi presto, o donna, oppur paventa Ch'io nudo fugga, e'l tuo pregar non senta. Già diciotto fratelli a me simili Da te si son partiti Lievi più ch'aura montanina e fresca. Deh! pensar non t'incresca Come sono fuggiti Da te negletti, umíli Quegli anni giovanili: Già l'ultimo che a te portò rovina. E minacciò vicina ritation . . . Prima del mezzodì l'ultima sera, Mostrotti nel fuggir, come talora Orrendamente nera a a a la managa asio. La notte vien all'apparir d'aurora. Se vuoi che bella sembria donzia att sein a di A te la morte stessa, original las ognie'l Che nella buja fossa want oi lee 11 11 De'chiuder i tuoi membri Fa' che sia pura la tua vita anch' essa, Così che quando la celeste possa

Più non lasci di te ossa con ossa, S'allegri la beata ; a .... to recon il.) Alma felice, che volando al cielo anti il alla Il frale lascierà terreno velo . habrata al E se talor ti pare , circ o ac li shing A Il cammin aspro e duro, ..... Indietro volgi a rimirar chi giace! in inci Sovra I terreno impuro, a it 19 has artiti E tra lagrime amare and the state of the state of Vedi'l sozzo piacer come si sface byon a per Nè più ritrova pace Pensando che v'ha in ciel chi tutto vede . Più lo stolto non crede Recar un' empia guerra ad ogni nume, 11: Ma anzi aver le piume Ei vorría per fuggir quella ch'aspetta, Premio del suo costume. Interminabil orrida vendetta. Saggia ti renda, o donna, du la malina L'altrui follia che vedi; Se al detto mio tu credi Mi vestirai di gonna Splendida al par del Sole,

Nè mia partenza ti sarà molesta; Io non mi fermo: il mio signor nol vuole, Ch' io servo al Tempo, e la mia sousa è questa. Deh tu mi manifesta usiov sale . . . et . mil La strada che seguir teco degg'io, a elent !! E guida il passo mio, sanati il rolat se A. Ma rammenti i miei detti I tuo pensiero, Poi segni'l mio sentiero. Il tuo sentier ti segno, Mais Guerrel . A Co. C Fancial, vientene mecomore succeed and I Sin a quel di che del passato in grembo Cadrai nel muto regno. , sa Tidirrat alla Y Il Tempo guata bieco onto prortir nio 670 Pensan lo che y ha in odmel la estation d'insant E già 'l nostro indugiar to muove a sdegno'! Col paventato nembo (1849 pigues del 1849) Che in sen chiudea lo stral di fera morte. Già già tuo precursor tocca le porte nov id U' de' giustizia esaminarvi insieme: pimor I Quando sarà mia vita all'ore estreme. 13101 Andiam : Canzone umfle grob o la first i nim ac Se vieni nosco non averti a vite di intita di E s'avvien che m'acciechi umano errore, Parlami tu con la ragione al cuore.

## SESTINA

#### PEL GIORNO NATALIZIO DELLA MADRE

Levato in oriente il nuovo Sole Cinge la veste d'òr all'aura bruna, E l'ali nere va serrando notte; Mille augelletti con soavi versi Turbano a Filomela il lungo pianto; E l'aura scherza al raggio mattutino. O peregrin, che'n tempo mattutino, Vedi ed ammiri il pargoletto Sole, Se terra brami ù non si versi pianto, E splenda stella in mezzo a nube bruna, Vieni ù donna gentil m'ispira i versi, E'l mio 'ngegno ritoglie a buja notte. Non mai tra noi risorgerà la notte, Nè tornerà l'auriga mattutino, Ch' io non saluti con soavi versi Donna tra noi ch'è d'onestade un Sole, Cui siede Aglaja nella chioma bruna, E con lo sguardo fuga e sdegno e pianto. Per me sol v' ha piacer, e non v' ha piauto, Ed è tranquillo il dì, bella la notte, Nè giammai si levò un' ora bruna. Guida piacer il nume mattutino, E sempre ugual per me si leva il Sole, E sempre sciolgo sulla lira i versi. Or chi mi detta più leggiadri versi, a mi sitte Che traggano d'amor soave pianto? Poichè si leva quel divino Sole, and in ! Non lo dovrebbe mai fugar la notte, s of the Cui fu nunzio l'albore mattutino, Che vide nascer Fille altera e bruna Non si vedrà natura in veste bruna Scior lente danze al suon di mesti versi, Ma con sferza d'un fiore mattutino arrest de Anzi vedrassi discacciare l pianto: S'udranno i canti, pria che venga notte, Delle Muse sedenti a' rai del Sole. omi l' di Talora stanza bruna - allegra il Sole; son mo Così allegra la notte - de' miei versi o se Chi asciugommi già il pianto - mattutino. Danna tra nai ch' è d'onestide un Solez-

Che sede 12 ala neill raignia brusia,

#### CAPITOLI

#### LASPERANZA

O figlia del piacer, madre del duolo,
Speranza infida, che sciogliendo vai
Il lusinghiero canto al mondo solo;
Madre feconda de' tardivi lai,
E della gioja fuggitiva e breve,
Madre leggiadra d'impensati guai;
Vie più bianco è'l tuo volto assai di neve,
E si pinge il desio negli occhi vivi,
Che quaggiti fanno ogni sciagura lieve:
Tu in cuor d'ogn'uom favelli, e pensi, e scrivi,
E'l tuo vivido fuoco ancor non miore
Ne'nudi spirti della luce privi:
Ma troppo, ah! troppo sventurato il cuore,
Che in tua balía depone il suo pensiero,
E di se stesso per te vive fuore!

Pur s'ei non gode del presente, è vero Ch'ei non cura 'l passato, e sol si pasce D'un avvenir incerto e menzognero. Intorno scherzi delle nostre fasce, Intorno scherzi a gioventù vezzosa, E tempri al veglio le sue crude ambasce. Benchè la guati, all' occhio tuo nascosa Celando I volto sotto nube bianca Da te sen fugge verità sdegnosa. S'avanza il Tempo che l'etate imbianca Pel sentier della vita, e lo precede, Tuo fievol lume, che giammai non manca. Così colui che muove stanco il piede Del suo cammin incerto e mal securo, Dietro al baglior di vacillanti tede, Sfavillar mira nel lontano oscuro apparenta Tra stella e stella piccioletta luce, E muove, e cade sul terreno impuro; E s'alfin giunge ov'il fuoco riluce in tout al Trova vil capannetta inonorata U'vive poverel , o ladro truce; rim ibu Ei là sperava sorgere beata montil de comme ... Stanza di regi, od un superbo tempio

Ove Divinità venga adorata : ( ) 2001 the list

Non c'istruisce d'altr'età l'esempio, Non c'istruiscon le spezzate antenne Sul mar che inghiotte l'innocente e l'empio-

Sul mar che inghiotte l'innocente e l'empio-L'Acheo garzon spiegando al ciel le penne Iva sognando libertate e pace, Pur il raggio del Sol ei non sostenne. Incauto emulator del padre audace Cadde nell'onda, e vi cadde con ello

La già seduta in ciel speme mendace. Oh quanti, oh quanti imitator di quello Sognan la gioja della smania accanto,

Sognan la gioja della smania accanto, E scherzan col destino iniquo e fello! Donna talor del suo fecondo fianco

Nel caro frutto si vezzeggia, e in viso Beltà vi scuopre non più vista unquanco. E mentre a corre i primi detti fiso

Lo spirto ha sulle care incerte labbia Dal proprio seno per amor diviso, Cade 'I fanciullo com' al vento sabbia, E lascia orbata lei, a cui sol resta Del passato piacer disdegno e rabbia.

Sposi talor di nuziale vesta

Vanno coperti, e nelle chiome d'oro

Scherza beltate dolcemente onesta.

| Seguon le Grazie, ed il leggiadro coro            |
|---------------------------------------------------|
| Dell'ore segue; e con fiorito laccio              |
| Si stringe or l'una or l'altra ad ambi loro -     |
| Ma ahi! non so s'io mi favello o taccio!          |
| Tal pianto involontario il volto allaga, gal      |
| E tal mi scorre per le vene un ghiaccio.          |
| Un de' consorti fiera morte indaga . Junio        |
| Con occhio bieco, e colla sua saetta              |
| Un sol uccide, e pur entrambi impiaga.            |
| O tu così, già tanto a noi diletta, do cintarp di |
| Che siedi dove Eternità si volve el name.         |
| Tra le figlie del ciel pura angioletta, in a I    |
| Poi che fosti ridotta in poca polve, anter annot  |
| Non potrian mai spiegar le mie parole, 191        |
| Come 'I tuo sposo in lagrime si solve             |
| Ei rammentarti sospirando suole:                  |
| Giusto è ben, che tal sia la sua costanza         |
|                                                   |
| Se fur le tue virtuti al mondo sole.              |
| Or chi biasmar potea giusta speranza,             |
| Di madre, che credeva al figlio pria              |
| Cader, siccome è di natura usanza?                |
| Ovver chi condannar giammai potria                |
| Sposo, che aver pensava alla sua vita             |
| Dolce compagna lei che scelto avía.               |

Ognun quaggiù falsa lusinga invita, Ed impensata perchè vien la sorte Tanto fassi più cruda e misgradita.

Forte pianta o cadente atterra morte, Come 'l virgulto; e la selvaggia ortica Tutti calchiamo dell'averne porte.

Nè scampa alcun, sebben piangendo dica: Credei serbarmi pe' miei figli ancora, E per mogliera tenera e pudica.

Che quando il Sole l'occidente indora Sempre aprir vede una novella tomba, E tombe nuove aprir vede l'aurora.

La cupa voçe del dolor rimbomba Mista alla folle voce del desire, Che all'aer suona la sua vuota tromba. Ah speme!ah! fosti tu che in mezzo all'ire

An speme! an! fosti tu che in mezzo all ire Tante volte cacciasti il forte Achille, Acciò parli talun del suo morire.

E tu accendesti le crude scintille Di quella guerra, in cui la bella donna Menelao ritor crede in mezzo a mille.

E tu copristi colla verde gouna, Quando s'alzò per muovere al ciel guerra, L'antica di Babel empia colonna.

Speranza sol d'allòr quaggiuso atterra I più forti guerrieri e valorosi, E in poch'anni li chiude in poca terra. Speme d'impunitate i vizi ascosì Nutre, e'l rimorso vivo e naturale Fuga dal sen de' pigri e neghittosi. Ambizíon vive di speme; uguale Speme nutrica la crudel vendetta, E la cieca dell' òr sete fatale. Vive alla speme inonestà soggetta, Nè v' ha cosa quaggiù che siane sciolta. Felice lui, che niun evento aspetta! E non ha l'alma da speranza avvolta ' In ferrei lacci, ed ha libero 'l volo; Nè tue lusinghe nè tua voce ascolta, O figlia del piacer, madre del duolo.

to the fitting of the print of

#### A CARLO DENINA

Carlo, la giovinetta oscura e priva Di gloria e lustro, allor che 'l patrio fiume Seder ti vide sulla manca riva, A te ritorna col dubbioso lume Onde l'anno novel tutto cosperse Al veglio Tempo l'instancabil piume, . Primo raggio di gloria a lei s'aperse Colla non chiesta Arcadica corona, Nè le tue voci l'amistà disperse; Quel vario canto che a me gioja dona Da che lasciasti il tuo paterno suolo Udì tutto l'altissimo Elicona: E palpitando tra la tema e'l duolo Vidi far note le non conte rime, E tor la nube che celava il volo: I genitori alle mirabil cime Spinsero arditamente il passo mio; Mirai da lunge la vetta sublime .

Ed ebbi plauso e lode al buon desio, E non sdegnommi la gente divina; E sul sentier d'eternità son'io.

Tu non sai come volsi pellegrina Sovra la falda del lucido monte Ove stassi Melpomene regina.

Gettai tutti i miei fiori in mezzo al fonte, E mi disciolsi la candida vesta, E cipresso mi posi in su la fronte,

E fra l'orror di notturna tempesta, Tra'l lutto e'l sangue e la strage e la guerra Giunsi iterando canzone funesta.

Sorgea nel mezzo alla divina terra Alta colonna tra le ferree porte U''l passeggier singhiozzando s'atterra.

Chi sa chi sa che un dì, nobile e forte Qui suonar faccia tra parole sciolte Chi pastorella fu, canto di morte!

L' Ara sacra a Melpomene due volte Mici voti accolse e mici liberi versi, E 'l sospirare di mic voci incolte.

Di tenebrore la cetra coversi, E i nomi sacri scritti in alta pietra Col lagrimare mio perenne aspersi. Qui sire dell'altissima faretra Sofocle è sculto in mezzo agli altri dui Greci, onde Atene coronò la cetra.

Meravigliando lunga etate fui Sui quattro sorti dalla fredda Senna, E ne pur uno n'avevamo nui,

Noi la cui lingua maestosa impenna Ali di fuoco, e si ripiega come Rapidamente fantasia le accenna.

Ma ben si vendicò l'Italo nome

Che uno ne sorse, quai non vider mai

Le due tanto diverse altere Rome;

Sofoele, e questo più d'altri onorai, Che molle canto il cuor disprezza e fugge, Nè autor vulgare vuol tragici lai:

Ah! che'l mio labbro di speranza sugge L'Anfora tutta, e lo spirto m'accendo Guatando meta che da me rifugge,

E tragico coturno al piè vestendo L'atroce Tullia sanguinosa pinsi E sul destin d'Erminia andai piangendo.

E tanto all'ara sublime m'avvinsi, ...

Che sino al giorno in cui morte lo vieti

Voglio errar fra' cipressi ov' io mi spinsi.

Saluzzo T. J.

| Ma Diva degli instabili poeti ugadia hat aris ar   |  |
|----------------------------------------------------|--|
| La fantasia volubile m'apparve, 2 9 9 1 1 1        |  |
| Passeggiando sui vividi pianeti an la la la        |  |
| E m'accennò tra le volventi larve do nali l'art    |  |
| Una donna più bella assai del Sole,                |  |
| Presso cui l'altre son neglette e parve on 3       |  |
| Soavemente d'amore parole de la los al los         |  |
| Con un sorriso la donna mi chiese, il il           |  |
| To le fei serto di fresche viole attrantatiqual    |  |
| Ella nni mosse, Ella infedel mi rese, i is god i., |  |
| E la bramai del mio cantare amica ono 'ad.)        |  |
| Qual l'altra prima che'l mio cuore accese.         |  |
| Vestì sembianza d'Ipazia pudica; como o soloche    |  |
| Era costei filosofia celèbre causo allom adil      |  |
| Che attrasse i cuori dell'etate antica : 5 47      |  |
| Tutta Ella è cinta di dense tenèbre ; a l'ada !d.  |  |
| Invane scosse fantasia la face attut mobil! I      |  |
| Ad irraggiar le vesti indegne e crebreston         |  |
| Giuuse solo a turbar mia dolce pace, o origini     |  |
| Ch'io vidi quanto mio cantare e frale, 116 .       |  |
| Cantar che volle soffermarla audace; ins           |  |
| Ella scherzando mi ha troncate l'ale               |  |
| Mentr io mi stava a ragionare intenta              |  |
| Co Saugi accolti nelle egizie sale ana edyo /      |  |

Pur questo cuor che sua beltà rammenta Beltà celeste, delle ali tarpate E del mio tardo andar non si sgomenta. Talor ripiglio le ghirlande usate, Ed il lirico canto all' aure sciolgo, Qual già l'udiro mie stagioni andate. E talor pure in bruno vel m'involgo, E vo pingendo lo mio duolo vero, E in non mentito lagrimar mi sciolgo, Che si ricorda l'afflitto pensiero La dolce amica, che meco vedesti In tempo meno nubiloso e nero. Tu che i miei giovanil carmi volgesti Sai come amai Giuseppa, ella m'è tolta; Oh dura Morte qual nodo sciogliesti! Bramo alla tomba, nie misera! volta Destar pietade amaramente viva In chi mie rime dolorose ascolta: Ma perchè avvien che sol ti narri e scriva Le poetiche fole, e non ti faccia Con miglior detti l'anima giuliva? Tu che l'affetto ai Genitori allaccia Tu gli rammenta, e rammenta me stessa, Nè 'n lontananza la tua fede taccia;

S'anco memoria nel tuo petto impressa
E del paterno tuo dolce soggiorno,
Se la tua mente all' Eridan s'appressa;
Ala deh! credi, che 'l Sol volvere giorno
Non vede, che 'l tuo nome e'l tuo valore
Suonar non oda mille volte intorno.
Altamente ti serba entro 'l suo cuore
Degno a te fido amico il mio buon Padre,
Che teco bebbe di Sofia l'amore.
E la pur cara a te soave Madre
T'invia salute a mici Germani unita,
Mentr'io le stagion piango indegne ed adre
Cagion della tua lunga dipartita.

#### STANZE

LA

#### GHIRLANDA DE' NUMI

PER LE NOZZE DEL MARCHESE

#### LEOPOLDO RIPA

COLLA CONTESSA

#### GIUSEPPA PROVANA

1

Altera donna, che 'l tuo Sol cingesti D'eterno sempre, sempre verde alloro, Che d'alti sensi e di pensieri onesti Non caduco nutristi in sen tesoro, Gambara illustre, la tua man s'appresti Là nell'Eliso ad immortal lavoro, O se in tuo cuor l'antico genio è spento Prestami aita almen ed ardimento. Meglio di te chi mai potria disciorre A mia Giuseppa i carmi lusinghieri? Or che un nuovo cammin veloce scorre Di nobile virtà su' passi alteri, Fresca ghirlanda voglio a lei comporre Unico e dolce oggetto a miel pensieri, Cui della prima etate al primo albore Tutto sacrai il giovanetto cuore. Conforta tu la speme shigottita, Gentil Giuseppa, che in te sol s'affida, Cara metà dell'alma, e cara vita Di questo spirto che 'n tuo petto annida; A cantare di te tutto m'invita, Te bramo a scorta, te sol voglio a guida, E fido a te rivolto il plettro aurato Farà in Pindo echeggiar tuo nome amato. Careggian l'aure l'olezzante suolo, note E piegan mollemente i pinti fiori ; Sul faggio antico il tenero usignuolo

Scioglie i soavi canti in dolci errori; Ed al lucido Sol col dubbio volo Spiega la farfalletta i bei colori; Sorge l'aurora; che dall'Indo torna Vermiglia più, più frescamente adorna.

Sopra'l verde pendio d'eccelso monte Adombra e cela germogliante bosco Il verde margo d'un leggiadro fonte: Ivi tra fronda e fronda ov'è più fosco, E men appare il lucido orizzonte, Su scosceso sentier ch'io non conosco, Cui non calca bifolco o ninfa intorno, Volgo gl'incerti passi al nuovo giorno. Sulle ruine d'un annoso tempio, Che a Cibele sacrò l'antica etate, E cui ministra del nemico scempio Tolse empia man la prisca sua beltate, Del poter delle Muse eterno esempio Giovanetta vid'io Divinitate Che con vezzoso timidetto brio Volse l'incerto sguardo al volto mio. Scintilla vivamente il bruno ciglio, E sull'eburneo collo il crine è sparso; Del morbidetto sen il puro giglio Cinto è d'azzurri fior; e breve e scarso Ricade sopra'l suol manto vermiglio. Al lusinghier sorriso è intorno apparso Un tale incanto, che natura bella All'attonito cuor non par più quella.

Un verde allòr sotto a'suoi piedi giace Col plettro eburno avvivator felice: E su de' labbri suoi vezzeggia in pace Nobil aura de vati agitatrice : Secreto moto che turbando piace Forte pensier d'immago seduttrice Desta al volger de'lumi, e dolcemente Tutto spiega nel volto accesa mente. Erato è dessa, il vede ben lo spirto. Oh quante immagin folte a lei d'intorno! Or par che scorga l'occhio un verde mirto, U' canta il pastorel nascente giorno; Or furia infesta, che temuto ed irto Crin scuote e spande orribilmente intorno; Or bella ninfa languidetta e lassa, Or corridor che morde il freno e passa. D'inusitato ardir ripiena l'alma Alteramente volgo a lei vicino. Allor le gote e la celeste salma Par che tinga il color d'un bel mattino. Pronta la voce che fugò la calma Dal suo canoro uscì labbro divino. Donna, gridò, qual mai speranza audace Importuna ti rese alla mia pace?

Impallidii, tremai a quegli accenti; E sospirando, mi perdona, dissi; S'è ver ch'eterni fati agl'innocenti Sempre propizj su nel ciel sien fissi, Non turbai volontaria i tuoi contenti, Ch'appena in te questi miei lumi affissi Vaga Dea ti conobbi a quel sorriso, A quell'ardor che ti sfavilla in viso. Quella tu sei ch'agl'Ippocrenii lidi Sesta contò l'antica terra Achea, Quella tu sei che quando a vate arridi Dolcemente lo pieghi a nuova idea: Tu in tempestoso mar, no, non affidi La cara speme che'l tuo cuor ricrea; Tu molli canti sciogli, e in dolci errori Guidi a danza gentil ninfe e pastori. Nota non ti son io : come il potrei, Se la tranquilla ed innocente vita, Se semplicetta etate i giorni miei Allontanò dall' aura tua gradita? Placido genio diero a me gli Dei, Che sol a cara pace il cuore invita; Pastorella son io che incolte rose Colse talor sul vago Pimpla ascose'.

Erato mi guardò sereno il ciglio: Crebbe, rispose, nel felice seno Dell'Italia talor per mio consiglio! Vate d'ardir magnanimo ripieno, Che del vecchio di Teo ben degno figlio Dell'Idalie colombe il roseo freno Ebbe in governo, e con la gioja accanto Volse a Lieo ed al suo molle incanto. Un vate egual negli ubertosi campi, U'Torin signoreggia, io desterei, Vate che tutto di quel foco avvampi Dono sublime degli eccelsi Dei; Del chiaro genio i fuggitivi lampi Sulla sua cetra d'oro io formerei, Perch' ei di bella sposa adorni e fregi I non caduchi e fortunati pregi: Perch'ei colla sua destra in don le porti Ricca ghirlanda ch' han tessuto i Numi, E presagisca a' giovani consorti Premio dovuto a lor gentil costumi, Propizio canti il cielo alle lor sorti Sin che volveran l'onde Itali fiumi, E lor cingendo in fronte eterni fiori Adorni un nome che i suoi carmi onori. Oh di Giuseppa il fortunato nome
Quanta beltà, quanta virtute asconde!
Quanta beltate se l'incolte chiome
Scherzano all'aure inanellate e bionde!
Un brio simil ove si vede, e come;
Se grazia egual non venne mai d'altronde?
Innocente bontate e colto ingegno
Die saggia madre a suo gentil sostegno.

Or nodo eterno a Leopoldo accoppia
La vergin bella delle donne onore:
Chi fia che rechi alla beata coppia
Bei fiori, pegni del celeste amore?
Sì fausto dono ogni speranza addoppia
Che di lor conceputo have ogni cuore,
Un così fausto dono in sè racchiude
Quanto eterno avvenir di dolce schiude.

Il primo fior che rosseggiar qui miri È fresca rosa in sul mattin raccolta; Dolce dolce nel sen par che le spiri L'auretta alidorata in terra sciolta, E nelle chiome in tortuosi giri Ebe vezzosa l'ha sovente accolta, Diva di gioventute essa la dicde In pegno eterno di soave fede.

Superbo il mirto della sua vaghezza Qui pur s'innalza pompeggiando altero : Venere fonte d'immortal bellezza Oggetto il fece d'ogni suo pensiero: Tanto Giuseppa e Leopoldo apprezza, Ch'un fior ne colse nel celeste impero, E qui recollo, e per voler eterno Prese del lor destin almo governo. Fecondità le germoglianti viti Nella ghirlanda orgogliosetta pose, E qui di Bacco il frutto, e ad esso uniti I verdeggianti pampini nascose: Fecondità par che con questi additi Quanto d'ordir in lor favor propose. Felici voi, che nell'età ventura Degni lor figli ammirerà natura! La saggia pace d'un fecondo ulivo Nato alle terre dell'antica Atene Recò germoglio verdeggiante e vivo Lieto presagio del futuro bene . . ! Ch'o sulla terra scenda il tempo estivo, O gelid' onde copran fredde arene, Avrà Giuseppa a Leopoldo unita Un sol nome, un sol cuor, sol una vita.

Oh santa fedeltà! Diva dell'alme Delle passate memorabil donne, Divina abitatrice in poche salme, Perchè non veggio alzarti archi e colonne, E celebrar le tue ben nate palme. Or che in semplice cuor, in bianche gonne Spiga intatta recasti, e a'tuoi trofei Aggiunser due be' nomi i sommi Dei? Cruda talor, ma in questo di ridente Diede Giunon il dittamo odoroso, E volve altera la superba mente Un nobile destino al vulgo ascoso: Pronuba scuote bella face ardente Ch' all' ara sua recò Genio amoroso. Face che i carmi pur talora avviva S'avvien ch'a me vicin vate gli scriva. Leggiadra offerta del buon nume Imene La fresca persa tra' virgulti scende. Amata ninfa , l'ore tue serene Con vivo ardor a conservare ei prende, Or che ben nata e ben nudrita spene Tutto'l suo spirto e tutto 'l petto accende, Son più colte le chiome, ed è più chiaro Fisso in te quello sguardo a te sì caro.

M'empiè di gioja e di speranza il seno.
Risposi allor: quel ch' io mi chiudo in petto
Tenero cuor è di Giuseppa pieno,
Dolce cagione del mio primo affetto,
Io l'ammirai, io la conobbi appieno;
Compagne dalla culla, uniti i cuori,
Sin ad oggi abbiam tratti i di migliori.
A capir no i diva gentil non giunge
Come grata virtute alletta e piace
Chi sventurato da lei visse lunge:
In essa v'è piacer, in essa pace.
Or se'l destin col suo voler disgiunge,
Sola cagion del pianto suo verace,
La cara figlia dalla madre amante,
Sull'orme sue l'ammireremi costante.

Oh tenere germane! oh fide amiche!
Arrise a voi ed infieri la sorte.
Bella memoria delle gioje antiche
Non fia che al suo partir vi riconforte,
Che ben qualor nelle stagion nemiche
Rammenterete quelle grazie accorte,
Quel nobil senno, quell'ardir modesto,
Tutto per voi diventerà funesto.

Ma vi rallegri, che garzon ben deguo

La fece meta d' ogni suo desio,

E d'ogni cura sua verace segno,

Ogni altro suo pensier posto in oblio;

Ma vi rallegri, che se 'l caro pegno

Da dove nacque e dove visse uscio,

Opra d' industre madre have in ciascuna

Posto merito egual la sua fortuna.

Così parlai, e con sorriso ardente
Di nobil gioja, de con loquace squardo
Erato disse allor soavemente:
Tanto t.è cara le qual potria riguardo
Soffermar il voler della mia mente,
E frapporre a tuoi passi alcun ritardo?
Vanne, reca que fior; da man che s'ama
Più volentier felicità si brama.

È ver che la tua cetra aura celeste Mai non percosse, nè tua fama altera Scorrer vegg'io per l'Itale foreste; Tu sul Parnaso giungerai straniera. Ma qualor del suo foco Erato investe Ratto s'ascende sull'empirea sfera, E chi d'averla a guida unqua s'avvede Ovunque va volge securo il piede. L'età mortale sull'instabil ruote A qual destin, chi sa? donna, ti sprona? Forse l'imbelle man, ch'invan percuote Or quella lira che sì debol suona, Eterneratti un di con forti note, Ed a tue chiome cingerà corona: Forse cadrai in un oblio profondo, Nè all'avvenir rammenteratti il mondo. Piace la gloria: e piace ovunque alberga Giunto ad alta speranza un franco ardire; Dalla magica tocco eterna verga Non tutto muor chi sembra a voi morire; Ma s'avvien mai, che quel tuo nome immerga Profondo Lete, non ti dia martíre, Che rio veleno tra l'allòr nascoso Fatal a' gran cantor turba'l riposo.

Tacque la Musa, colla man scuotendo Variopinta ghirlanda a me la porse. Io di pronto rossor le gote accendo; Guatommi Erato bella, e sen'accorse. Il turbamento tuo, disse, comprendo; La grand'opra immortal tuo spirto scorse Maggior di te; ma paventar non dei; Che per te veglieranno i sommi Dei. Disse, e sparì la giovinetta Dea, E me lasciò ripiena di speranza. Oh di qual foco la mia mente ardea! Oh qual ferveami in sen pronta baldanza! Aver forza maggior io mi credea; Credea salendo nell'empirea stanza, 11' Scorrendo l'arso Mauro, e'l freddo polo, Alzar Giuseppa e Leopoldo a volo. Erato bella, fa' che grato sia Ali! se a' posteri andrà la fama mia Vedran mio cuor tutto a Giuseppe volto, Nè vedran forse senza gelosia Che non fummi giammai il suo ritolto, 10 Nè per destin , nè per la scorsa etate, E diran noi nel ben amar beate. Saluzzo T. I.

### INMORTE

DELLA CONTESSA

#### ENRICHETTA TAPPARELLI B A L B O

II.

O tu, che pasci di soave pianto L' eccelso spirto che t'annida in petto, Musa, che pingi con possente incanto Smaniante dolor, perduto affetto; Deh tu mi spira lagrimevol canto, Che teco sospirar è mio diletto. L'alma t'aspetta, e a piangere t'invita. Il danno, ohimè! d'una fatal partita. Dove, ah! dove fuggì la tua consorte Giusta e sola cagion del tuo dolore, Prospero? ani quanto t'involò la sorte, Virtù, beltà, di gioventù sul fiore! Oh qual ferita mai spietata morte Cruda t'aperse nel sensibil core! Odi almeno far eco a tuoi lamenti Cetra, che suona sol dogliosi accenti.

Che doloroso ben diviene il giorno A chi riman d'ogni speranza orbato: Metilde il sa, che un di scherzare intorno Si vide Enrica al tempo suo beato: Misera madre! al caro sen ritorno Più non farà, pur troppo! il pegno amato: E tu lo sai, che sull'albor degli anni La vedesti soffrir acerbi affanni. Ma ti consoli che sull'alte sfere Il padre amante se l'accolse in seno, i E librando nel ciel l'ali leggiere Puro spirto divin or vive appieno. Ad essa è dato il disprezzar le nere Onde di Lete, e suo mortal veneno. Ah sento, che dall'etra, ove t'assidi; Bell'alma, tu sola m'ispiri e guidi. Sopra remota sconosciuta riva Avvi sacrata stanza e forte Nume, Qui Sol eterno irraggia, e il vago avviva Felice suol, che irriga un ampio fiume; Qui velenosa mai pianta furtiva Non s'erge sotto al fecondante lume; Qui sol v'han colti ed odorosi fiori De zeffiretti fortunati amori.

Autor d'ogni magnanimo pensiero Di queste terre l'adorato Dio Estro si chiama, che immortal sentiero Schiude a quel vate che non pave oblio. Tal solca l'onde intrepido nocchiero, Che all'incognite genti il varco aprío, Ed a'penati suoi dal lido adusto Ritorna un di di gran tesori onusto. Qui pur madre d' onor saggia fatica Fuga il vil ozio dal superno chiostro; Qui bell'alma talor di gloria amica Sparge grato sudor sul dotto inchiostro; Qui Diva annıda, che l'Italia antica Cinse il superbo crin d'alloro e d'ostro; Fama s'appella, e di seguir le piace Nel fortunato suol l'estro vivace. Già 'I primo albor che l'alte cime indora Agli oggetti infondea colore e vita, Ma qui lenta spuntar parca l'aurora Tacitamente dubbia e scolorita, Mentre al tempió ove 'l Dio regna e s'adora Orme incerte segnando io gía smarrita, Sperando ch'anco un cuor d'affanni oppresso Talor trovi conforto al Nume appresso.

Quel, ch'allora s'offerse agli occhi miei Soggiorno augusto d'immutabil pace, Cinti il crine d' eterni allori Ascrei Abitan vincitor del tempo edace D' eroi sommi cantori, e degli Dei: Qui fantasia securamente audace Guidarli gode fra quell'alme antiche. Di virtù non mentita altere antiche. Intorno al tempio non caduche rose Schiudono l'odorate intatte foglie, E sussurrando tra le frondi ombrose Cerchia fresco ruscel l'eterne soglie: Siedon su'lidi suoi schiere vezzose,

E lusinghiero canto all'aure scioglie Stuolo di vati, cui più dolce stella

Più tenera dettò colta favella.

Da vista troppo lieta il cuore offeso
D'amaro pianto questi lumi aspergo,
E oppressa l'alma da insoffribil peso
L'allegre stanze io già mi lascio a tergo.
Sommo poter del vulgo non inteso
Guidò miei passi a più rimoto albergo,
Tristi e pinte di duol meste campagne,
Dove ognor si sospira, ognor si piagne.

Quivi non chiari verdeggianti prati, Non dolce sussurrar di limpid' onde, Ma rocche sol, ma sol monti gelati, Cui l'alte vette bigia nube asconde, Solinghi campi di cipressi ombrati, Tetro silenzio tra deserte sponde Turbato sol sulle dogliose corde Da mesti carmi spinti all'aure sorde. L'occhio tra fronda e fronda un debol mira Fosco chiaror di non sereno raggio: Grosso torrente romoreggia, e gira Rabbiosamente per lo suol selvaggio: Lamentevole gufo alto sospira Tra foglia e foglia d'un annoso faggio, E folto nembo tien la luminosa Faccia del Sol perpetuamente ascosa. Primo sedeva sulla nuda terra Anglico vate, che tra tomba e tomba is't. Affannoso, suoi di racchiude e serra, Nobil signor d'un onorata tromba; Seco è colui per cui l'accesa guerra D'afflitto cuor cotanto ancer rimbomba, Che fe' chiaro Avignon, e l'alta donna Di candida onestà salda colonna.

Dogliosa in vista tra di lor sedea
Lacero I crin ch' un nero vel copria,
Ancor non so capir se donna o Dea,
Tanta mesce grandezza e leggiadria!
Afflita ahi quanto all'occhio mio parea!
Quanti ardenti sospiri al cielo invia!
Pescara invoca, ed a tornare invita
Lui che in morte adorò, non men ch'in vita.

Pietà, speranza quell'amara vista
Destò nel cuor, nè mi scemò la pena.
Alta ammirazion di timor nista
Ogni sospiro in sul mio labbro affrena.
A lei vicin sommessamente trista
Sento il sangue gelar di vena in vena:
Treman le labbra, mi s'offusca il ciglio
E di parlare invan formo consiglio.

Ripieno ancor di mia crudel sciagura
Non di scoprirsi fu'l mio cor possente.
Opra di non caduca alta natura,
E sovrana virtù vedea dolente,
Virtù ch' umanità non fa secura;
Ne salva dal soffrir alma innocente,
Ch'ebbe Eurica non meno, abi mio dolore!
Angelici costumi e brevi l'ore.

Mi volse alfine il languidetto sguardo

La saggia donna, ed i begli occhi chiari ant
Sfavillaron così, che assai men tardo and ante di
Restò lo spirto ne' pensieri amari: ante di ante di
Or gelo agli atti suoi i or fremo ed ardo il
E sospirando su'miei fati avari,
Io dico a lei, gli occhi stemprando in pianto,
Soffri, o donna, ch'a te qui pianga accanto.

Per girne al cielo alteramente il volo Bell'alma sciolse sopra vanni ardenti, Ed eterna cagion del nostro duolo Lasciò sul primo fiore i giorni spenti: 10,0 Ah! prima avventuroso or tristo suolo Spoglia di fior le rive tue dolenti, Tuo primo amor a noi si fura e cela, E nel suo grembo eternitade il vela. Oh della morte i sanguinosi artigli Perchè sì presto han dal suo vel disciolta Sposa sì cara? a' pargoletti figli o da arqO Chi può render colei che lor fu tolta? Veduto avesse almen pe'suoi consigli Sull'orme lor felicità rivolta; Veduto avesse almen passato in loro De'suoi pregi con gli anni il bel tesoro.

Ma non lo vedrà più! dove si chiude Il solo e caro onor di nostre arene, Cui non valse purissima virtude, Misera! per fuggire acerbe pene? A che serve il tesor di gioventude Se son brevi così l'ore serene? Sentimi, o tu, che gelid' urna serra, Scuoti'l sonno feral, t'ergi da terra. Tu di questo mio cuor perduta cura Rammenta almen, che rammentar li puoi Gli anni primier, che semplice natura Con innocenza godè dare a noi; Rammenta almen come tranquilla e pura Ravvivava la gioja i giochi tuoi: Scorre così lontan dall' aure estive Ruscel d'argento su fiorite rive. Ben della Dora il sa quella pendice, . E'l bel terreno, e le leggiadre piante Che insiem ci accolser nell'età felice: Ben quivi il sa la variopinta errante Vaga farfalla; all'aure allettatrice Tu la seguisti pur meco scherzante, E meco pur talora in dolce usanza Corsier spingesti, od intrecciasti danza.

In quelle, agli avi tuoi dolce ricetto, Antiche mura, sulle corde d'oro Ben mi sovviene ancor con qual diletto Schiudevi d'armonia dolce tesoro; Semplicette talor con quanto affetto Ne' carmi cercavam grato ristoro: Oh bell' età! oh bell' Enrica! oblio Non mai vi coprirà deatro'l cuor mio. Questa è colei, per cui mi struggo in pianti, O donna eccelsa! il duro incarco e greve Di sì gran duolo almeno in dolci canti Sfogar potessi, e al cuor render più leve; Cantar l'anima pura e gli atti santi, E la recisa etate, ahi troppo breve! Pinger sacra onestate, e lagrimando Di sua partenza dir e'l come e'l quando. Dirti vorrei qual d'amorosa madre Per l'evento crudel fu'l cor trafitto, Dir come fosse dell'estinto padre La dolce cura insino al gran tragitto, Dir che furono in lei grazie leggiadre, E pensier sempre volti al cammin' dritto: Dir che tenera moglie e genitrice E sposo e prole essa rendea felice.

Ma per cantar di lei in colte rime Troppo è l'ingegno mio debole e corto; Deh ripiglia tu pur le voglie prime, E pietosa mi reca alcun conforto, Della Pescara, ch'all' Aonie cime Nome immortal soavemente hai scorto: Puote di eternitate andar secura Affidata a te sol la nobil cura. I' tacqui, e con dolcissima pietate . La bellissima donna a me si volse, E disse: allor che somma feritate La metà di mia vita a me ritolse È ver che in rime pure ed onorate Il mio tenero cuore al ciel si dolse. Ma è vero ancor che d'Acheronte appresso Nuovi carmi formar non è concesso. Ben ti compiango io sì, ben io compiango Di cotanta virtude orbato il mondo. Ma ohimè! che un sol estinto adoro e piango, Nè celebrar m'è dato altro secondo: Che desolata mentre io qui rimango Più non ha possa il genio un di fecondo, E a nobil crin più le Febee corone Tesser non posso in immortal canzone.

Ma vedesti pur tu gli atti soavi, E la salita in ciel donna gentile: I canti sai quanto sacrar sian gravi A tal oggetto sopra cetra unile. Tu nol potrai! ma ben potrai, se amavi, Di pianto a questo mio fiume simile, Versar sull'urna che la chiude, e almeno Serbar eterna sua memoria in seno. Così parlava; ad ascoltarla intenta Tutta l'anima mia m'era sul volto; Desio d'udirla il mio respiro allenta: Rapito l'occhio all'occhio suo rivolto Cosa celeste e non mortal presenta; Se le parlo, la miro, oppur l'ascolto, Par che leggiadra men, par che men bella Apparisca nel ciel l'alba novella. Tal se tacitamente i passi affretta In cupa notte a sua capanna amica La timidetta e stanca forosetta Mira scherzar in sulla riva aprica Fuoco notturno ch'il suo guardo alletta, Obliando la meta a sua fatica Coll'occhio par che i dolci error ne segua Mentr' ei scherza coll'aure e si dilegua.

r

Pari in colei sono i miei spirti attenti Mentre a un solo pensier io m'abbandono. Ma strisciano pel ciel folgori ardenti E rauco intorno romoreggia il tuono; Nell'aer cieco trascorrendo i venti Rendono sibilando acuto suono, E densa polve sollevata in giro Fan ch' ora invan cupido il guardo aggiro. Non più vegg' io quelle leggiadre forme Uniche di beltà, di grazia sole: Stampando sul terreno incerte l'orme Invano la ricerco, e al cuor ne duole: Strano pensiero al mio stato conforme Sì m'ingombrò, che sol tronche parole Sciolsi dal labbro, e sbigottita e smorta, Ove son'io, gridai, chi fammi scorta? M'apparve allor nel suo lucente aspetto Il Nume che là regna e tien sua corte; E scior l'udii dal generoso petto Queste parole in tuon severo e forte: Al ciel non meno ch'ad Enrica è accetto Lo zelo tuo: ciò basti, e ti conforte; Ma coglier serto d'onorate fronde Ancor ti nega il fato in queste sponde

A pochi è dato il penetrar le arcane Soglie, alla cui custodia io stesso veglio, E ad immaturo piè l'orme profane Porvi son lice, e'l non osarlo è meglio. Tempra per ora le tue brame insane, E la ruina altrui ti sia di speglio: Tempo e fatica un di forse matura Far ti potranno a così nobil cura. Tace, e ritorna l'aer cieco e fosco, Mentr'ei s'avvoige nel suo vivo lume. Ma ohimè! non scorgo io più l'annoso bosco. L'ombra soave, e'l sacro argenteo fiume; Sopra il patrio terren mi riconosco, Nè da spiegar al ciel trovo le piume, Che a questo cuore travagliato e stanco Manca il coraggio, e manca forza al fianco. O salita nel ciel, che a te s'apría, Anima d'immortal somma bellezza, Dall' ore corte, in cui l'età fioria, Tu la nostra misura alta amarezza; Mentre calchi stellata eterea via, Se del più puro amore hai tu vaghezza; Ben consolar tu puoi l'acerba doglia D'umanità, sol che dall'alto il voglia.

## ALLA MADRE

### LA PACE ED IL PIACERE

### em abaile at e III.

Diva vezzosa, che con piè leggieri Sciogli le danze su'nascenti fiori, E che ne' bruni vivi occhi cervieri Hai molli grazie e leggiadretti ardori; Sopra i vermigli tuoi labbri sinceri Siedon gli scherzi ed i felici errori; Io scherzo e canto; al guardo tuo sereno Estro vivace mi si desta in seno. Altri ricerchi la difficil palma Che cresce ove salir io non potrei: lo fuor che'l genio di ridente calma Altro non bramo, nè bramar saprei: Turbare invan si tenteria quest'alma, Ch'io piego ovunque voglio i pensier miei, Così scancella il piè da sull'arena Infansta nota ch'è formata appena.

Ma troppo, ahi! troppo l'intrapresa via Ardua a salir, difficile mi pare. Il misero così, che si desvia Sull'alte rocche ove non orma appare, Tra la gelata e bianca neve spia Se pietra già calcata, ei può calcare, Pone il piede tremante, e in dubbi giri Or par che avanzi, or par che si ritiri. Pur s'io volgo le brame a nobil segno 97 Di se stesso il mio cuor non si diffidi . Chi paventa del mar il cieco sdegno Cauto a' flutti leggier non si confidi. Tu la mia sola scorta e 'l mio sostegno, Madre adorata, a mie speranze arridi: Sai ch'è ignobil timor padre dell'oute E allòr verdeggia all'arditezza in fronte. Non quell'involontario e vulgar dono Della mia vita è'l dono tuo maggiore; Di ben altr'opre tue grata ti sono, weith . . Per cui tu vivi eterna entro'l mio cuore. Breve rigor e facile perdono, anvai oust Provvidenza pietosa e dolce amore in Sparser di fior la peregrina via; Per cui volò sin or la vita mia.

Tu i primi miei lunghi vagiti udisti, Nè straniera nutrice in sen m'accolse, E tu all' Itale donne il calle apristi, A cui materno amor rado si volse; Fui del tuo latte abbeverata; e i tristi Languidi sguardi Morbidezza svolse, Temendo pur che'l lungo error si scopra Se avvien che l'uso alla virtù nol copra. A tanti pegni tuoi pegno novello Giunger ti piaccia del verace affetto, Reggi 'l mio frale inabile pennello' Così che grato serva a tuo diletto. Fra mille oggetti al canto or questo or quello Scelsi fin or indifferente oggetto, Ma or possente e sovrumano incanto La lira appresta, e mi sospinge al canto. Entro l'azzurro sen del cupo mare Le ruote il Sole lentamente bagna: Già bruno è'l cielo, e tra le nubi appare Aurata luce al suo cader compagna. Si destano l'aurette, e dolce pare Che scherzi il fonte, e rida la campagna. Ah! che al mancare de diurni rai Notte più bella non si vide mai.

Saluzzo T. I.

Lungi d'ognun sulle romite piume Del queto sonno in braccio i' mi giacea: Sulle pareti vacillante lume Debole face tremola spandea: Il fresco zeffiretto oltre'l costume Tra le cortine ad aleggiar scendea; E aleggiando così fra le tenèbre Dolce scherzava sulle mie palpebre. Parvemi allor ch'un'invisibil mano A me togliesse di natura il velo. Ed oltre il vol d'ogn'intelletto umano Tra nube e nube mi rapisse al cielo. Quel fender l'aure emulerebbe invano Nel veloce scoccar rapido telo. Più ratta del pensier giunsi ad un tempio Di cui quaggiù mai non ho visto esempio. Su nube alabastrina in cielo errante Cresceva mista agli arbuscei la rosa, E intorno intorno alle leggiadre piante S' ergeva erbetta fresca ed odorosa: Sfavillava dolcissima e costante Qui viva ognor l'aurora rugiadosa, Qui d'augelletti tenera sospira Schiera dovunque il guardo mio s'aggira

Sotto que' fiori languidetto giace
Vezzoso fanciullin nel sonno immerso,
Piegato è 'n grembo della bella Pace
Che d' ambrosia odorosa ha 'l crine asperso.
Specchiarsi in lui la Diva si compiace,
Che poco è desso dal suo bel diverso;
Ridente il guarda, e con soave abbraccio
Preme 'l bel labbro e'l ritondetto braccio.

Ei repente si desta, ed oh qual fuoco Sfavilla nelle luci altere e vive! Più soave folgor onna quel loco, Batte usignuol l'alette fuggitive, E con soave vezzosetto gioco In mille error sulle felici rive S'intrecciano le rose; e in lusinghiere Note dovunque scritto sta Piacere.

Piacer dovunque, e de' rosati labri Apre la pace i be' tesori ardenti, Dèlla sua bocca i vividi cinabri Mollemente dischiude a molli accenti, E dice: o cigni delle grazie fabri, Ch' ite fra l'ombre de' buon vati spenti, Spiegate qui le reverenti piume Innanzi al vostro conosciuto nume.

Desso è mio figlio, e signor vostro è desso, Piacere ha nome, e lo sapete voi Che lo portaste entro del cuore impresso, E vostra gloria ritrovaste in noi. Non è già quel che a capitan concesso Si beve il sangue de' temuti eroi, E che talor con crudeltà si piacque: Così fiero piacer da me non nacque. Non è già quel che nell'allegro mondo Desta de'saggi il querulo bisbiglio, Nato dal vizio follemente immondo Che senza scorta va, senza consiglio: Immerso nell'error cieco profondo Danna ragion a sempiterno esiglio, E'l cielo, irriverente, a sdegno invita: A sì sozzo piacer non diedi vita. Entrambi noi non troverete mai Nel mondo cieco, che virtù non cura, Rado tra scene e tra conviti gai, Rado in chi sprezza e fugge la natura: Mi specchio e vivo d'innocenza a'rai: Piacer con innocenza eterno dura: A sì dolce piacer è vita e culla Un fior, un fonte, una farfalla, un nulla. È quel piacer per cui soave pianto Versa sul figlio amante genitrice, È quel piacer che con sì vivo incanto Ricompensa chi serve un infelice, È quel piacer talor alma del canto Che dalla lira d'òr il vate elice, Quand'ei canta virtit, vive a se stesso, Pinge il candore alla natura appresso. O dunque voi cui di tal nome un giorno Fu nota appien l'amabile magía, E che guidò sovente a desso intorno La delicata tenera follia, Venite tutti a suo divin soggiorno: Rose appresta quassù la destra mia, E se v'ha mai che bella gloria accenda L'alto cammin per meritarle apprenda. Disse, e sembrommi del felice tetto Sopra l'ingresso, oh vista! oh meraviglia! Veder fra molli grazie e fra 'l diletto Vati a cui speme di venir consiglia. Aveva cinto ognun la fronte e'l petto Di verde fronda ch'all' allòr somiglia, Era la cetra d'òr sospesa al fianco, Leggier il passo, e non mai grave e stanco. Fra lor conobbi il vecchio Anacreonte.
Sol nella vil ebbrezza sua costante; '
Saffo conobbi, a cui son anco l'onte
Sul pallido dipinte egro sembiante;
E Tibullo e Catullo all'orme impronte
lo ravvisai; Ovidio dall'errante
Chioma odorosa di mollezza prova,
Ed altri ancor che qui nomar non giova.

Venían leggiadramente, e più di cento Premeano già quella beata soglia, Qualor l'usato suo costume spento Pinse la Pace un'improvvisa doglia, E col rigor mischiando il fier lamento In lor cangiò la baldanzosa voglia, Gridando: arditi, che volete voi? E chi mai fu che vi guidò tra noi? Que'grati fior, che la mia man coltiva, Solo ragion imparzial destina, E del vizio per lunga età cattiva Alma impura non soffro a me vicina. Andate pur di me per sempre priva Turba, che l'inonesto amante inchina. Troppo sovente in semplicetto seno Stilla l'empio scrittor empio veleno.

Tacque; rapidamente rotolando
Gaddero giuso gli scrittor protervi.
Io me ne stava queta palpitando
Qual chi 'I folgore estivo attento osservi.
Ma quel cader tutto 'I mio cuor cangiando
Giunse lena la gioja a' debol nervi,
E tra lagrime care ad alma amante
Volai di Pace all' adorate piante.

O Pace, o Diva di mia prima etate,
Pace, inia sola meta e mio desio,
Sai quante sul tuo sen ore beate,
Giorni lieti innocenti ebbe 'l cuor mio,
Gridai, trascorser le stagion passate,
Trascorre il tempo inesorabil Dio:
Rimanti meco, o mio primiero amore,
Io sarò tuo devoto e tuo cantore.

Virtù talor è dal costume oppressa; Ma in breve tempo in me ragion si scuote, E l'error menzogner s'asconde e cessa Se d'alma verità raggio il percuote. Solinga e queta vissi, e di me stessa Il genio pinsi in semplicette note; Voglio che in ogni età di me si dica: Fu rispettosa figlia, e vera amica. Quelle rose non merto e non le bramo; Te, Diva, cerco e meritar procuro: Un onor misto di dolor non amo, E d'un nome immortal io non ni curo; Te sol, o Pace, voglio, e te sol chiamo, Nè legger cerco nel destino oscuro: Tranquillo il cuor, puote in qualunque sorte Esser bella la vita, e bella morte. A que' miei detti placide e tranquille Volse la Pace l'azzurrigne luci; Gl'innocenti diletti a mille a mille Venner del suo voler ministri e duci; Venner le grazie sue fidate ancille Adorne e cinte di novelle luci; E della Diva i'me ne stava intanto I cari pregi a celebrar col canto.

Quando, ahi mia sorte! al dolce mio riposo
Non so qual voce e qual fragor m' invola.
Oh quanto fu'l destarmi angoscioso!
Quanto il trovarmi abbandonata e sola!
Pronta balzai, e'l guardo mio dubbioso
Cupidamente in oriente vola,
E l'oriente rigoglioso mostra
Nube di fuoco che l' aurora inostra.
Non mai lonjan dalle sognate sponde,

on mai lontan dalle sognate sponde,
Altro non voglio, mi sospinga il fato,
Nè mi condanni per le torbid' onde
Il corso a seguitar del vento irato.
Quel che futuro al guardo mio s' asconde
Fausto somigli al tempo mio passato,
Quel tempo di piacer, tempo di calma,
Ch'io deggio, o madre amante, a tua bell'alma.

A te potessi col tessuto omaggio Prove certe apprestar d'amor sincero; Di quel pregiato e veritier vantaggio Andrebbe l cuor securamente altero; Memore sempre del celeste viaggio Sarebbe a te devoto il mio pensiero. E cingerei d'età nemica all'onte Del più puro piacer le rose in fronte.

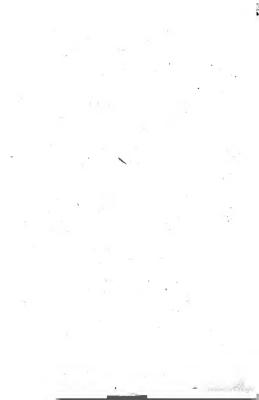

# INDICE (1)

| <u>Ai miei Genitori.</u> |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 5   |
|--------------------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| Sonetti. Invito al ca    | <i>2111</i> | 0.  |      |     |     |     |      |      |      |     | П   |
| La vita pastorale.       |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 1.2 |
| L' amor del luogo ne     | ati         | 0.  |      |     |     |     |      |      |      |     | 13  |
| Il Bacolo d'Aglaur       | o,          | noi | ne . | An  | cad | e d | i I  | au   | stin | a   |     |
| Maratti                  |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 14  |
| Il Mattino               |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 15  |
| Il dono                  |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 16  |
| Il Voto                  |             |     |      |     |     |     |      | ٠.   |      |     | 17  |
| L' arqua dell' oblio     |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 18  |
| La collina del Po.       |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 19  |
| Il Ballo                 |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 20  |
| La Sera                  |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 31  |
| Il desiderio modera      |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 22  |
| Titiro , e l'ombra e     |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 23  |
| Pel giorno nataliz       | io          | di  | Fill | e i | n p | rin | cipi | io d | i P  | ri- |     |
| mavera                   |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     | 24  |
| Per la stessa            |             |     |      |     |     |     |      | -    |      |     | 25  |
|                          |             |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |

(1) Tutte le Poesie segnate coll' \* sono inedite.

#### 

| La Gloria                                        |     |    | 26  |
|--------------------------------------------------|-----|----|-----|
| La Pastorella e la Cittadina                     |     |    | 27  |
| La Fancinllezza                                  |     |    | 28  |
| La vecchiaja                                     |     |    | 29  |
| La Bellezza                                      |     |    | 30  |
| L'acquisto fugace                                |     |    | 31  |
| Il Ruscello                                      |     |    | 32  |
| L'Ape                                            |     |    | 33  |
| La Schiavitù                                     |     |    | 34  |
| La Metempsicosi                                  |     |    | 35  |
| Il sistema di Berkley, che nega l'esistenza de'o | orp | i. | 36  |
| Il Piacere e l' Innocenza                        | -   |    | 37  |
| L' Insetto trasformato                           |     |    | 38  |
| La Polvere fulminante                            |     | -  | 39  |
| L'acqua che impietrisce i legni                  |     |    | 40  |
| L' Educazione Persiana                           |     | 4  | 41  |
| La Nave                                          |     |    | 42  |
| La Gioventù                                      |     |    | 43  |
| L' Eternità                                      |     |    | 44  |
| La Tomba                                         |     |    | 45  |
| Il Cadavere                                      |     |    | 46  |
| Per l'Anniversario della morte di Enrichetta     |     | D- | -   |
| parelli Balbo                                    |     | -  | 47  |
| Per lo stesso . 4                                |     |    | 48  |
| Per lo stesso                                    |     |    | 49  |
| Il Sogno                                         | 1   |    | 50  |
| La Malattia                                      | i   | 11 | 51  |
| Il delirio poetico, per malattia in Primavera    |     |    | 52  |
| Al E-selle dissender                             | -   |    | F 2 |

| Allo stesso.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Allo stesso.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Allo stesso p                  | er  | lo  | sci | ogl             | ime | nto | ď   | un  | Λc   | cac | lem | ia  |
| poetica .                      |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| All' amica G                   | ius | ерр | a l | p <sub>ro</sub> | van | a i | nyi | ano | lole | il  | Sea | le- |
| cia, trageo                    |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla stessa:                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla stessa.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla stessa.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla stessa.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla stessa.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla stessa.                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Alla Contess                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| la figlia G                    |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Piossasco.                     |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Per le medesi                  |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Per le medesi<br>Per le medesi |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Per le medesi<br>Per le medesi |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
|                                |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Per le nozze                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Contessa F                     |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| A Monache.                     | , . | ٠   | ٠   | ٠               | •   | ٠   | ٠   | ٠.  | •    | •   | ٠   | •   |
| Adamo ed E                     |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Eva e Caino                    |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Io trasforma                   |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| La scoperta d                  |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Anaidia Di                     |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Atene                          |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |
| Romolo e Re                    |     |     |     |                 |     | ,   |     |     |      |     | •   |     |
|                                |     |     |     |                 |     |     |     |     |      |     |     |     |

| Decio     |      |      |      |      | :    |      |      |     |      | ÷    |            |    |   |   | 77  |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------------|----|---|---|-----|
| Virgini   | a.   |      |      |      |      |      | L    |     |      |      |            |    |   |   | 78  |
| Emilia    |      | sta  | le   |      |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 79  |
| L'Assec   | lio  | di   | Gei  | rusa | lei  | nm   | е.   |     |      |      |            |    |   |   | 80  |
| Veronie   | a (  | Gai  | nbe  | ara  |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 81  |
| Contriz   | ione | e.   |      |      |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 82  |
| I danni   | de   | ll . | Imi  | na   | gin  | azi  | one  |     |      |      |            |    |   |   | 83  |
| Al Po     |      |      |      | . `  |      |      |      |     |      | ٠.   |            |    |   |   | 84  |
| I fenon   | ieni | i d  | rlla | vi   | sio  | ne.  |      |     | :    |      |            |    |   |   | 85  |
| La figli  |      |      |      |      |      |      |      | ٠.  |      |      |            |    |   |   | 86  |
| Il gittoc |      |      |      |      | 0 0  | ssia | de   | ll' | 1110 | ılen | ıa         |    |   |   | 87  |
| Il Tem    |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 88  |
| La Luc    |      | a    |      |      |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 89  |
| L' Estre  | ٠.   |      |      |      |      |      |      |     |      |      |            | ·  |   | i | 90  |
| La Fan    | tas  | ia   |      |      |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 91  |
| In me     |      |      | Gi   | ose  | ffin | a i  | Proc | an  | a F  | line |            |    |   |   | 92  |
| Per la    |      |      |      |      |      |      |      | -   |      |      |            |    | Ī | Ī | 93  |
| Per le    |      |      |      | Ť    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •          | •  | • | • | 94  |
| Per la    |      |      |      |      | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •          | •  | • | • | 95  |
| Per la    |      |      |      | Ō.   | •    | •    | •    | •   | •    | ٠.   | •          | •  | • | • | 96  |
| Per la    |      |      |      | ٠.   | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •          | •  | • | • | 97  |
| Per le    |      |      |      | •    | •    | •    | •    | •   | :    | •    | •          | •  | • | • | 98  |
| Per le    |      |      |      | •    | •    | 1    | •    | ٠   | •    | •    | •          | •  | • | • | 99  |
| Per la    |      |      |      | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •          | •  | • | • | 100 |
| Per la    |      |      |      | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | . •        | •  | • | • | 101 |
| Per la    |      |      |      | •    | •    | •    | •    | ٠   | ٠    | •    | •          | •  | • | • |     |
| Per la    |      |      |      | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •          | •  | • | • | 102 |
|           |      |      |      |      |      | •    | ٠,   | ٠   | •    | ·.,, | ٠,         |    |   |   | 103 |
| Canzoni   |      |      |      |      |      |      |      |     |      | eu   | <i>a</i> ( | юn |   |   |     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |            |    |   |   | 106 |